# La0 pin on de murcia

www.laopiniondemurcia.es Este diario utiliza papel reciclado al 80,5%

# Las redes sociales están detrás de la mayoría de los delitos de menores

La Fiscalía de la Región hace un llamamiento en su memoria anual para «extremar la cautela» ante la adicción a las nuevas tecnologías, que han incrementado tipos delictivos como la violencia doméstica, el acoso o la incitación al odio

PÁGINAS 4 Y 5

Icrael Sánchea



#### **NOMBRAMIENTO**

### El PP hace un guiño a Vox y apoya a su candidata a presidir Transparencia

Natalia Sánchez será la comisionada pese a la oposición de socialistas y Podemos

PÁGINA 6



SANIDAD

Equipos donados por Amancio Ortega, sin usar por falta de personal

PÁGINAS 12 Y 13 \_\_\_\_\_



Último TAC llegado a la Región.

**SABIOTE** 



DOS VECES BREVE PEDRO DE SILVA

#### Si no pasa nada habrá pasado mucho

¿A qué vieja película sobre el racismo en un estado del sur pertenece esta secuencia?: desde su coche (tal vez una calesa) el respetado patriarca blanco que en realidad lidera el KKK de la zona escucha el relato de tres secuaces del Klan sobre algo que le atribuyen a un joven negro. El respetable blanco cabecea y dice solo esto o parecido – antes de seguir su marcha: sería lamentable que a ese chico le pasara algo malo, pero lo tendría merecido. Los matones toman buena nota y al poco tiempo el negro es victimado.

Ahora pongamos esta historia de racismo puro y duro en relación con las palabras del alcalde de Badalona, García Albiol, que incluso menta la palabra 'linchamiento'. Asusta lo poco que cambia el libreto universal del racismo. ¿Se dejará pasar una cosa así, que hoy nadie se atrevería a hacer ni siquiera en aquel estado del sur? ¿Qué tiene que pasar para que reaccionemos?



#### LA VIDA EN UN POST-IT PACO LÓPEZ MENGUAL

#### El ímpetu de un himno

Cada año, cuando contemplo los desfiles del Orgullo Gay, me viene el mismo pensamiento: quién iba a decirles a Carlos Berlanga y a Nacho Canut, hace más de treinta años, que su canción «A quién le importa» se iba a convertir en uno de los himnos más cantados; en un canto a la libertad y a la independencia individual. Además, a pesar de su mala voz, no concibo ese tema cantado por otra persona que no sea Alaska. Me emociona advertir cómo desde las carrozas del Desfile la entonan cada año con la misma pasión e ímpetu que si estuviesen cantando La Internacional o La Marsellesa.

Mercero y escritor

### ITODO LO QUE ESTÁN DICIENDO 90BRE MI FINANCIACIÓN ES FALSO! VEO QUE APRENDES RÁPIDO

#### **CHISPAZOS**



#### Centro

Siempre creí que, en política, fui de centro, pero finalmente he comprendido que no era exactamente así, sino que soy un tipo de derechas, pero muy tirando al centro. Y es que no es lo mismo una cosa que otra, pues dado que el centro no existe más que por aproximación, cada cual se acerca a él desde donde quiera. Vaya, que como la política la entiendo como el esfuerzo de moderar las diferencias, a uno y otro lado del centro, a fin de reducir las flagrantes diferencias que, en materia económica existen en esta sociedad tan plural, esta tendencia mía, tan centrífuga, es la que intento practicar. Resulta que, en función de estas coordenadas, en casi todos los chats en que participo, sus componentes son de derechas, raro es el día en que no ejerzo de 'filtrador' de los mensajes que recibo, muchos de los cuales son bulos infamantes. Los rechazo, y advierto de ello a mis compañeros. Me parece bien esto del proyecto para el control de bulos, pero miedo me da que el controlador sea el propio Gobierno, lo cual no sería de extrañar si repasamos los responsables de RTVE, EFE, Tribunal Constitucional y CIS, por ejemplo.

Ingeniero de caminos



#### Autoría del informe

Hay una afirmación de la autoría del comunicado sobre los discursos de odio de la Delegación de Migraciones de la diócesis de Cartagena que es errónea y lo afirmo porque he participado. Este comunicado surge ante el mensaje furibundo y cruel de José Ángel Antelo contra los migrantes y quienes les ayudan, y vemos la necesidad de sacar un comunicado sobre esta realidad, confrontando el odio con la fraternidad cristiana, siendo un comunicado argu-

mentado desde la Sagrada Escritura, la Exhortación Pastoral 'Comunidades Acogedoras y Misioneras' de la Conferencia Episcopal Española y el mensaje del papa Francisco. Ha sido un trabajo en equipo, donde el dele-

gado de misiones ha jugado, desde el primer momento, el papel de facilitador, transparente y consensuado. Terminado el comunicado y elegidos los tres portavoces, se difunde. Nadie ha hecho trampa. No hay que contentar a los fabricantes de odio, sino interpelarlos.

Sacerdote



ANTONIO BALSALOBRE

La Diada ya no es lo que era.

Me refiero a lo que fue en los
últimos años, sobre todo en
los de Rajoy. Lo pudimos ver el
jueves pasado en que la asistencia a la llamada de las seis
entidades soberanistas fue
más que discreta. 60.000 personas para una reivindicación
y un día tan señalados, no es,
ciertamente, nada del otro
mundo.

Qué lejos quedan aquellos cientos de miles de manifestantes reclamando en 2013 la independencia mientras organizaban una cadena humana que recorría Cataluña de norte a sur. O aquella traumática y estrambótica declaración de independencia de Puigdemont, años más tarde, que pilló a Rajoy... fumándose un puro. Y encima, para colmo, se les veía bastante mal avenidos, entre reproches, rencillas o guerras a cara de perro entre unos y otros.

En fin, que entusiasmo, como en otros tiempos, lo que se dice entusiasmo, había más bien poco. Carme Forcadell, la campeona de las Diadas, lo sentenció mejor que nadie: «No tengo la ilusión de antes», se sinceró.

Tal vez tenga algo que ver, piensan algunos, que sea ésta la primera Diada en catorce años sin un Gobierno independentista en la Generalitat. Y que sea Illa, un socialista catalán que fue ministro de un Gobierno de España, quien la esté, con su fuerza tranquila, presidiendo.

¿Significa esto que el movimiento independentista catalán esté acabado? Claro que no. Pero sí que la apuesta gubernamental por la 'desinflamación', la transversalidad, la convivencia y el 'reencuentro' no está funcionando mal del todo. •

#### La Opinión DE MURCHA

#### El multiverso del bucle infinito



**NOTICIAS DEL ANTROPOCENO** DIONISIO ESCARABAJAL

Una de las teorías más alucinantes sobre los orígenes del Universo, el Big Bang, llamado así en tono jocoso por Fred Hoyle, uno de sus proponentes, hace tiempo que se demostró cierta en términos científicos. O sea, todos los experimentos que podrían demostrarlo tienen resultados positivos.

La idea del Big Bang surgió de la deducción de un sacerdote belga, George Lemaitre, a partir de la constatación de la expansión del Universo. Si algo se expande, dice la lógica, será porque en algún momento ha sido más pequeño. De ahí a que todo el Universo estuviera una vez concentrado en un espacio ínfimo, solo hay un salto de lo más razonable pero que nos hace estallar la cabeza. El Big Bang está asentado como una pieza sólida de la teoría estándar que intenta explicar el funcionamiento del Universo. Hasta aquí, todo correcto.

El problema surge cuando, al ser capaces de analizar a qué velocidad se expande mediante la observación directa, resulta que se está acelerando. Eso ya no lo explica la explosión inicial del Big Bang. Tan inesperado es, que se ha tenido que esperar al lanzamiento del James Webb, el telescopio más avanzado jamás puesto en el espacio, para corroborar la validez de tamaña hipótesis.

Ahora los astrofísicos señalan al sospechoso habitual de las últimas décadas: la energía oscura. Eso es como echarle la culpa al maestro armero. Nadie sabe qué es la energía oscura, ni cuánta hay ni los efectos que provoca. A partir de ahí, las especulaciones se disparan. Una de las más sorprendentes es la que propone que el Universo terminará en un Big Crunch (un Big Bang en reverso) y, de ahí, vuelta a empezar, en un ciclo infinito de expansión, retracción y vuelta a la expansión. Algunos astrofísicos introducen además la idea de universos paralelos repitiendo el mismo ciclo.

Todas, en cualquier caso, son respuestas a cómo se desarrolla el Universo. Ninguna se acerca ni por asomo a responder la gran pregunta: ¿por qué existe algo en vez de nada? Y no vale con acudir al Deus ex machina. Al fin y al cabo, Dios podría ser muchas cosas, pero sería algo y nunca nada.

Depósito legal: MU-347-1998

#### **MONTECRUZ**

#### LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA CONSISTE EN CONTROLAR LA DEMOCRACIA

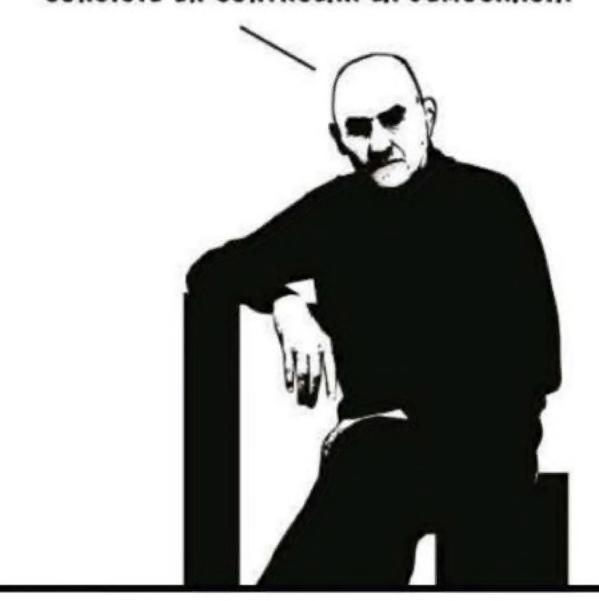

montecru:

#### Lavadoras

¿Tú cuántas lavadoras has tenido?

La pregunta quedó flotando en el aire, suspendida, desafiante. No supe qué contestar. Me quedé un poco centrifugado.

Uno recuerda los coches que ha conducido, las casas en las que ha habitado, los sofás en los que se ha tendido durante años, los monopatines, los frigorífi-

cos e incluso los televisores. Pero las lavadoras son otra cosa. O eso me parece a mí, que a lo mejor me han lavado el cerebro con un programa para pensamientos de color. Recuerdo la que había en mi casa cuando yo era niño. Claro, porque todas las que había en todas las casas eran iguales: blancas y con el ojo en medio. Como todas. Ahora son así también. Ese puede ser el problema. A lo mejor fueron varias las que tuvimos en casa y yo creía que era la misma.

Las lavadoras guardan una relación íntima con nosotros, ven nuestra ropa interior sucia, saben cuáles son nuestras camisas favoritas, cuidan o destrozan, a placer, nuestros pantalones o camisetas. Y son las encargadas, claro, de administrar nuestros calcetines, haciendo sabiamente desaparecer de cuando en cuando los que ellas consideran. Las lavadoras practican un darwinis-

La primera vez que pronuncias la frase «voy a poner una lavadora» entras en un

mundo donde la dulce despreocupación ha terminado. Es el momento en el que quizá ha comenzado tu orfandad. O tu estancia en un piso de estudiantes donde ya no está mamá para hacerte ni la colada ni el Cola Cao.

«No sabes ni poner una lavadora», se le dice a alguien metafóricamente para expresar su nulidad. Poner la lava-

dora es como el símbolo de la madurez, del saber hacer, del desenvolvimiento eficaz. Puedes ser ingeniero o haber escrito un novelón o ser un reconocido arquitecto pero si no sabes poner una lavadora eres un incapaz.

Los textos sobre lavadoras no hay que pasarlos a limpio. Estás ya talludito si te acuerdas del viejo eslogan de Ariel. Para lavar según qué pecados hace falta mucho suavizante.

Los machistas creen que ellos no han de poner lavadoras, pero no voy a entrar en ese terreno porque pueden ponerme como los trapos y luego tendría que lavarlos y ahora la lavadora está ocupada con las prendas blancas.

«Tengo que poner una lavadora» es una excusa limpia, frecuente; una acción que nunca se publicita en redes sociales. O la subsiguiente: tengo que colgar una lavadora. Siempre me imagino entonces a alguien colgando literalmente de algún sitio a tal electrodoméstico. ■

#### Vox vuelve al Gobierno



LA FELIZ GOBERNACIÓN **ÁNGEL MONTIEL** 

Dos meses después de la ruptura con López Miras, Vox vuelve al Gobierno regional. Lo hace con los votos del PP en la Asamblea y en un organismo que fue diseñado desde la vicepresidencia que ostentó José Ángel Antelo: el Comisionado de la Transparencia, una reformulación descafeinada del Consejo anterior. La titular, a propuesta de los abascales, será la abogada Natalia Sánchez, quien fuera asesora jurídica del líder regional de Vox.

¿Por qué ha hecho López Miras esta cesión a Antelo? Se trata de un gesto de buena voluntad para intentar mantener el pacto, que podríamos titular «vamos a llevarnos bien», posterior al forzado abandono de Vox por consigna nacional. Con este guiño, el PP pone la alfombra para la aprobación de los Presupuestos y otras cuestiones importantes que requieren de consenso parlamentario entre las dos fuerzas de la derecha.

Dado que se trata de un cargo irrelevante, concebido precisamente para obviar el concepto que lo define, al PP le cuesta poco cedérselo a Vox como moneda de intercambio para mantener la paz parlamentaria. El problema es que la estrategia general de Vox no pasa por contemporizar con el PP, pues en tal caso no habría cedido su posición ejecutiva en los Gobiernos autonómicos. La pretensión de Abascal es hacerse imprescindible impidiendo que un líder que no arranca, como Feijóo, pueda alcanzar cotas de poder sin el concurso de Vox. Para esto, al PP ni agua. Véase ayer mismo al portavoz Martínez Alpáñez, repartiendo estopa desde la tribuna con igual intensidad al PSOE y al PP.

Que tenga cuidado López Miras, porque el Comisionado, con vocación inicial de chiringuito, puede activarse si hay voluntad política para hacerlo y podría convertirse en una cuña incómoda para el PP dentro de su propio Gobierno. Y es elemental que Vox no se va a convertir en sumiso agente parlamentario del PP por un regalito como de tienda de los chinos. ■

**EL PALIQUE** 

JOSÉ MARÍA

DE LOMA

mo calcetinil.

#### JUSTICIA

## La adicción a las redes lleva a los menores a agredir a sus padres

La Fiscalía alerta en su Memoria de que los nuevos delitos cometidos a través de la plataformas digitales pueden acabar incluso en suicidios

M. J. GIL

Las nuevas tecnologías han abierto la puerta a nuevas fórmulas de acoso y de agresión a los menores. La adicción a las redes sociales también está provocando un aumento de los delitos cometidos por adolescentes. Según se recoge en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2023 que ayer fue presentada por el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la dependencia de los dispositivos tecnológicos les lleva a «agredir a sus padres cuando los privan del móvil o los videojuegos o simplemente cuando les cortan la wifi».

En el último capítulo de la Memoria la Fiscalía de la Región enumera los peligros que entrañan las comunicaciones a través de las redes sociales debido al anonimato que proporcionan a los agresores. Alerta de que los menores están expuestos al ciberacoso, el abuso de las 'cibercitas', el chantaje de los adultos que se hacen pasar por niños para pedirles fotos comprometedoras ('grooming') o la incitación al odio», que llevan a situaciones que «no son capaces de gestionar» y que les hacen «caer en la depresión e incluso en el suicidio».

Ante «el progresivo incremento de los nuevos delitos cometidos
por menores a través de las plataformas digitales» y de aquellos en
los que las víctimas también son
menores, el documento firmado
por Díaz Manzanera concluye con
una llamada de atención a las familias y a las instituciones, a las
que plantea la necesidad de «extremar la cautela» y de potenciar
«la cooperación internacional y la
armonización procesal de los diferentes ordenamientos jurídicos».

Destaca que, su vez, la dependencia de las nuevas tecnologías ha provocado «varios expedientes por violencia doméstica en los que el problema fundamental es la adicción del menor a las redes y a los medios tecnológicos» cuando se le priva del móvil o de un videojuego.

Las nuevas tecnologías utilizadas por los adolescentes también están provocando un número creciente de casos de 'sexting'. Este delito se produce cuando las víctimas envían fotografías suyas en las que aparecen desnudas, cuya utilización da pie después a amenazas y situaciones de acoso por parte de los destinatarios.

«Nuestros menores desarrollan parte de su vida social a través de Internet, intercambian información, imágenes, archivos e incluso

Recuerda a las familias que las fotos de bebés desnudos pueden acabar en manos de pedófilos

Advierte de que «es una práctica habitual que los adolescentes graben sus relaciones sexuales»

forman sus relaciones amorosas a través de las redes», indica Díaz Manzanera en el informe.

Añade que este tipo de prácticas se atribuyen a «la naturalidad» con la que «los menores asumen tomarse fotografías desnudos o semidesnudos y enviarlas a sus parejas. Cuando cesa la relación (que en los menores suelen ser relaciones breves) la pareja difunde esas fotografías entres sus compañeros o amigos», lo que desencadena la persecución a la víctima.

«Hemos tenido expedientes en los que los menores crean perfiles falsos en Instagram para entablar relaciones ficticias y obtener fotografías de desnudos para luego difundirlos. También los delitos de pornografía infantil del art 189 del Código Penal se materializan a través de estos medios. Es práctica habitual entre los menores grabar sus relaciones sexuales, con o sin consentimiento de los que intervienen, para difundirlas en las redes», asegura.

También recuerda que el uso de imágenes de menores da pie a delitos de pornografía infantil. «La sobreexposición de los menores en redes sociales genera importantes problemas puesto que las imágenes o datos compartidos por los propios menores o por sus progenitores pueden ser utilizados de manera indebida por terceros», advierte.

Como ejemplo alude a las fotografías y vídeos publicados por los propios padres u otros parientes en «los que se visualizan escenas cotidianas de índole familiar relacionados con bebés en el baño, en la playa o durmiendo sin ropa, que pueden ser difundidos por terceros como material pedófilo».

#### Citas a ciegas

«Las redes sociales se están convirtiendo en el medio por el que los menores se conocen (en particular Instagram) y quedan para mantener relaciones íntimas, en ocasiones sin haberse visto nunca con anterioridad». La falta de formación lleva igualmente a casos en los que «las relaciones sexuales que inician consentidas se toman en agresiones sexuales ante el cambio de parecer de la menor».

La necesidad de los adolescentes de estar conectados en todo momento y de mantener una relación constante les expone al acoso escolar «Los menores, que disponen de su propio móvil a edades cada vez más tempranas, emplean estos dispositivos para hostigar, amenazar, insultar y perseguir a sus compañeros. Al no estar presente la otra persona, el móvil les da más libertad para ejercer una mayor violencia verbal en sus mensajes», recuerda la Fiscalía, al tiempo que propone aumentar el control sobre «el acceso de los menores a Internet».



# Las investigaciones por prevaricación se triplican en un año

El balance de 2023 arroja una caída de la actividad a causa de las huelgas en la Justicia

M. J. G.

Las investigaciones por delitos de prevaricación cometidos por cargos públicos de la Región se han triplicado en 2023 y son prácticamente los únicos delitos que han aumentado el pasado año, según los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía. A pesar de que el balance anual presentado ayer está marcado por una caída de la actividad judicial en la mayor parte de sus ámbitos, que en el informe se atribuye a las huelgas en los distintos esta-

mentos de la Justicia, el número de diligencias previas abiertas por prevaricación pasó de 15 a 45, mientras que se presentaron tres escritos de acusación.

También aumentaron los casos de malversación de caudales públicos, que pasaron de los tres del año anterior a once. Solo las investigaciones por cohecho han bajado de cuatro a tres.

En el ámbito de la siniestralidad laboral, tal y como avanzó la Fiscalía el pasado mes de junio, cuando convocó a los empresarios y sindicatos, Inspección de Trabajo y fuerzas policiales, en 2023 había seis causas judiciales



## Doce escritos de acusación por verter al Mar Menor

Los 71 delitos contra el medio ambiente investigados dieron lugar a cuatro querellas

M. J. G.

Los delitos contra el medio ambiente provocaron el pasado año la apertura de 71 investigaciones por parte de la Fiscalía, 71 en Murcia y 6 en Cartagena, que dieron lugar a cuatro querellas. Además, se presentaron 12 escritos de acusación por «el uso de desalobradoras ilegales y el vertido del rechazo al subsuelo, con afección al Acuífero Cuaternario o, a través del salmueroducto, directamente al Mar Menor».

Asimismo, en 2024 fueron archivadas 68 denuncias, 45 de las cuales correspondían a los expedientes sancionadores abiertos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por el uso de agua de riego sin autorización en el entomo del Mar Menor.

«Hay que señalar que en ninguno de los expedientes analizados se establece el origen de las aguas por proceder de sondeos carentes de autorización, pues se limitan a indicar que se desconoce su origen o que el expedientado ha presentado alegaciones indicando la procedencia de las aguas (Acuamed, comunidades de regantes o pozos autorizados», indica la Fiscalía.

No obstante, precisa que hay dos casos relacionados con los vertidos al Mar Menor cuya investigación ha sido prorrogada por la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, las denuncias contra la ordenación del territorio han dado lugar a la apertura de 52 diligencias, que se han traducido en 45 querellas de la Fiscalía, mientras que se han archivado 16. Las muertes de aves protegidas que se electrocutan al chocar con los cables de alta tensión han originado la apertura de varias diligencias penales por delitos contra la fauna.

abiertas por homicidio imprudente, tres menos que el ejercicio anterior. Los fiscales recibieron de la Inspección de Trabajo casi 900 denuncias por lesiones imprudentes a raíz de los accidentes muy graves sufridos por los trabajadores.

También le envía las denuncias por explotación laboral contra las

#### Las denuncias por malversación de caudales públicos han pasado de tres a once

empresas que emplean a trabajadores extranjeros sin regularizar. Estos casos han provocado ocho diligencias de investigación y tres denuncias ante el Juzgado de Instrucción.

Por otra parte, la Fiscalía apunta que la mayor parte de las 3.356 diligencias por delitos contra la seguridad vial corresponden a conductores que habían bebido alcohol, mientras que otros 1.905 viajaban sin el preceptivo permiso. ■

## Segundo sacerdote de la Diócesis condenado por abusos sexuales

En 2023 se abrieron 1.391 diligencias por delitos contra la libertad sexual y se detectaron 32 casos de trata de personas

M. J. G.

La Memoria de la Fiscalía del pasado año también da cuenta de las dos sentencias condenatorias por abusos sexuales contra un sacerdote de la Diócesis de Cartagena. En el informe se indica que la denuncia contra el cura condenado el pasado año fue presentada por el Obispado de Cartagena. Se recuerda igualmente que en 2022 se produjo la primera condena por abusos sexuales contra un sacerdote de la Región.

De acuerdo con los datos facilitados por el pasado mes de febrero por el obispo, José Manuel Lorca Planes, la Diócesis ha tramitado ante la Fiscalía nueve denuncias por abusos sexuales cometidos presuntamente en el seno de la iglesia desde 1940.

La Fiscalía de la Región abrió el pasado año 1.391 diligencias previas por delitos contra la libertad sexual, que representan un leve descenso en comparación con los casos del año anterior.

Por otra parte, la Fiscalía da cuenta de que la Brigada Provincial de Extranjería detectó el pasado año 32 víctimas de trata de personas.

En 2023 los fiscales de los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorcay Cieza tenían 20 causas de trata en trámite, dos más que el año anterior.

Al igual que ocurre en los casos de los delitos sexuales cometidos por menores o contra los menores, las redes sociales se han convertido en la principal vía de captación de las mujeres extranjeras que son atraídas con el señuelo de un trabajo para obligarlas a dedicarse a la prostitución.

Según los testimonios que ofrecen las ONG que trabajan con estos

Las redes sociales también son el canal utilizado para captar a las mujeres en países extranjeros colectivos, «Instagram y especialmente TikTok se han convertido en vehículos de información para las mujeres que se encuentran en sus países de origen y que, a la vista de la vida que se les ofrece en España, contactan» con las organizaciones que les ofrecen empleo.

En la mayoría de los casos se trata de mujeres procedentes de Colombia, Paraguay, Uruguay o Venezuela, «que una vez en España se encuentran con una realidad muy distinta: la prostitución o el trabajo forzado». Las llamadas al teléfono de atención a las víctimas es el cauce a través del cual se detecta la mayor parte de los casos de trata de personas.

Por otra parte, los casos de violencia de género provocaron el pasado año la apertura de 3.709 diligencias urgentes y 3.408 diligencias previas, además de 2.528 escritos de acusación. Los jueces dictaron 1.452 condenas por maltrato. La Fiscalía precisa que gran parte de las sentencias absolutorias están motivadas por «el silencio de la víctima o la falta de acusación». ■ 6 Hoy

Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### **POLÍTICA**

## Un Partido Popular en minoría entrega Transparencia a la candidata de Vox

Natalia Sánchez, exasesora de Antelo cuando era vicepresidente, consiguió ayer salir elegida comisionada con una mayoría de dos tercios en la Asamblea

JAIME FERRÁN

El Partido Popular votó ayer en bloque a la candidata de Vox para ocupar el cargo de comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia, Natalia Sánchez, abogada de profesión y asesora jurídica de la Vicepresidencia regional entre noviembre de 2023 y julio de 2024, tiempo en el que José Ángel Antelo, líder de los de Abascal en la Región, estuvo al frente del gabinete.

Este miércoles se celebró un pleno en la Asamblea Regional en el que el único punto era la elección, en su caso, de esta comisionada de entre todos los aspirantes. Sin embargo, Vox fue el único grupo que presentó candidata, por lo que solo había dos opciones: elegir a Sánchez o ir a una segunda votación más adelante.

Según la modificación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana regional, en su artículo 38.4, «el candidato designado deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara en la primera votación o de la mayoría absoluta en una segunda votación». Esto significa que Natalia Sánchez necesitaba recoger 30 'síes' de los 45 diputados del Parlamento murciano, un hito que consiguió gracias a los 21 escaños del PP y a los 9 de Vox.

El PP, que gobierna ahora en solitario tras la crisis del Ejecutivo del pasado mes de julio que acabó con la salida de Vox del Palacio de San Esteban, hizo así un gesto a sus exsocios de Gobierno, con los que tendrá que contar el resto de



Fernando López Miras votó 'sí' a la candidata de Vox.

legislatura para sacar adelante sus leyes en la Asamblea. A la vista están, sin ir más lejos, el proyecto de ley de presupuestos para el año que viene y la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. So dos importantes iniciativas para las que el Gobierno necesita el apoyo de Vox, partido que lleva advirtiendo desde que inició el curso político que se cobrarán muy caros sus votos. Sobre todo, exigen un endurecimiento de la política migratoria, cuyas competencias descansan principalmente sobre el Gobierno de España, no sobre el autonómico.

#### «Persona ajena al Gobierno»

Pese a la relación de la nueva comisionada con Vox, el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, subrayó que «mientras Pedro Sánchez coloniza las instituciones del Estado, la Asamblea Regional elige Comisionada de la Transparencia a una persona ajena al Gobierno regional».

«En el Partido Popular sí tenemos claro que no se puede fiscalizar la acción del Gobierno si las instituciones las dirigen personas que carecen de independencia política», incidió Segado.

Por su parte, Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto del Grupo de Vox, afirmó tras la elección que «la acumulación de expedientes y la falta de avance en la transparencia pública era un problema urgente que Vox se ha comprometido a solucionar».

«Creemos que una persona como Natalia, madre y profesional de éxito, es la idónea para asumir este reto. A partir de ahora, la transparencia en la Región de Murcia mejorará significativamente en todos los rankings y los ciudadanos tendrán acceso a la información pública en tiempo y forma», añadió.■

J. F. C.

El PSOE renunció a presentar una candidatura, explicando que no están dispuestos a «blanquear este duro golpe a la calidad de la democracia». En este sentido, criticaron que «el Partido Popular y la ultraderecha han sustituido el Consejo de la Transparencia, que era un órgano independiente, por este comisionado, un chiringuito a medida sin ninguna autonomía donde

## La izquierda pone en duda su independencia y califica el nuevo cargo de «chiringuito a medida»

El Partido Socialista renunció a presentar una candidatura para no «blanquear este duro golpe a la calidad de la democracia» colocar a dedo a más amigos».

El diputado Juan Andrés Torres, además, señaló tras el Pleno que la elección de Sánchez «incumple la propia Ley de Transparencia y Participación Ciudadana», ya que la abogada ha sido asesora de Antelo y la ley indica que el comisionado actuará con objetividad. «No parece que una persona que ha sido asesora del señor Antelo, líder de Vox en la Región, propuesta por este mismo partido, vaya a actuar con independencia, sino más bien todo lo contrario», insistió. Desde

Vox destacan, no obstante, que es independiente, puesto que no está afiliada a partido político alguno.

Para Podemos, que propuso un «cordón sanitario frente a la enchufada de Vox», esta es «una prueba más de que la ruptura de Partido Popular y Vox fue una estrategia de marketing» porque, aunque «PP y Vox han roto, siguen acostándose juntos». Víctor Egío afirmó no tener «ninguna duda de que esta votación es solo el primer paso para un acuerdo de cara a los próximos presupuestos». ■

CV

Loyola Pérez de Villegas

De Vicepresidencia a Transparencia

L.O.



La abogada Natalia Sánchez López.

La elección de Natalia Sánchez López como comisionada de la Transparencia de la Región está siendo muy criticada por su trabajo, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, como asesora jurídica del gabinete de Antelo (Vox) cuando este fue vicepresidente del Gobierno regional. Sin embargo, previamente, fue abogada en ejercicio en Icamur (Colegio de la Abogacía de Murcia) desde 2014, politóloga autónoma desde 2006 y jueza de paz sustituta en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. ■

Publicidad 7

#### Este mes con

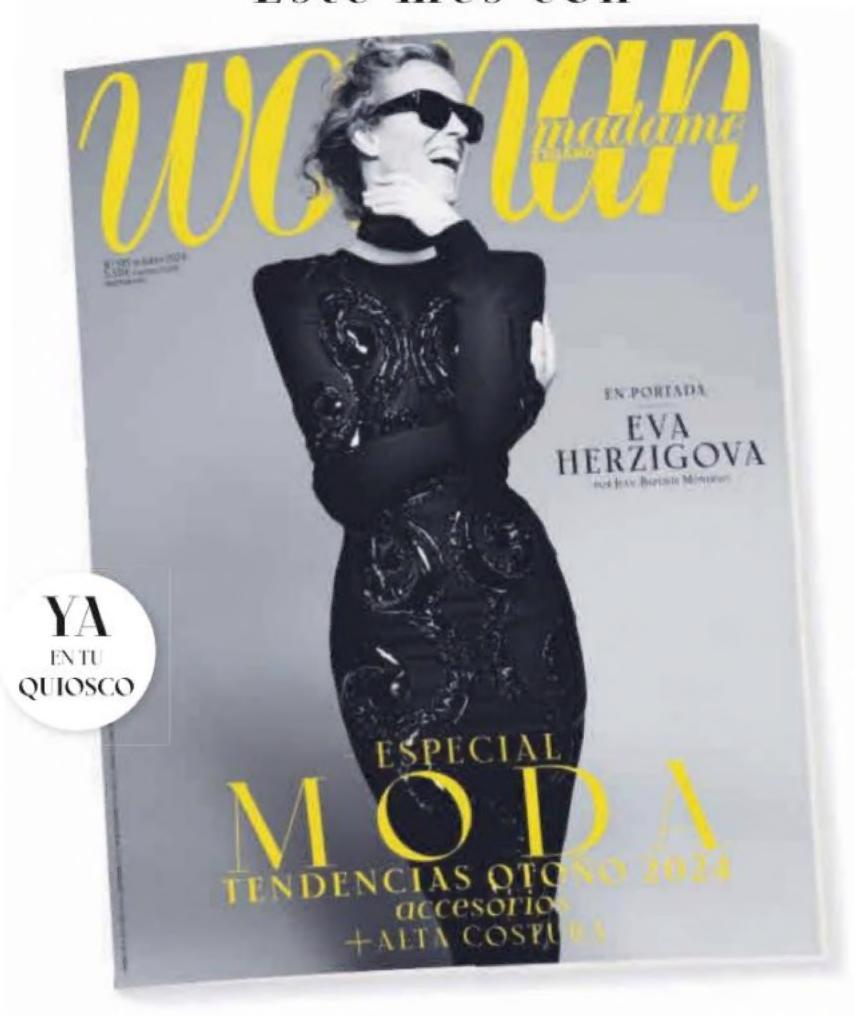

### REGALO

## FACIALDERM

ADVANCED NEUROCOSMETICS

## Tratamiento facial ANTIESTRÉS y ANTIEDAD







(X) revistawoman

(f) WomanMadameFigaro

@ woman\_es

8 Hoy

Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### Movilidad

## Las Zonas de Bajas Emisiones se activarán sin restricciones al tráfico

La sentencia del TSJ de Madrid, que anula las áreas delimitadas por el equipo de Almeida, refuerza el planteamiento de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura

A. LORENTE / SALVADOR GONZÁLEZ

Ninguno de los municipios de la Región que tienen que implantar antes de que acabe el año las Zonas de Bajas Emisiones (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) incluirá la restricción al tráfico para los vehículos más contaminantes, ni discriminará el acceso según el distintivo ambiental.

Esta decisión en principio choca con el espíritu de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Talycomo explican fuentes del Ministerio a La Opinión, esta ley establece que las ZBE deben aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el Ministerio recuerdan que aunque la ley no recoge un régimen sancionador, los municipios «incumplidores se exponen a la pérdida de fondos europeos».

Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en respuesta a un recurso de Vox, por la que anula las tres ZBE delimitadas por el Consistorio madrileño parece respaldar la posición de los ayuntamientos murcianos. En esa resolución los jueces, que no discuten la necesidad de establecer las áreas o la potestad de los consistorios para hacerlo, señala que, en el caso de Madrid, no se han presentado los suficientes informes o estudios que justifiquen su implantación, sobre todo los referidos al impacto económico. Con esta sentencia, el TSJ pretende amparar a las personas con menos recursos económicos (también a pequeñas y medianas empresas y autónomos) que no pueden permitirse cambiar de coche.

La sentencia en Madrid, similar a la que lanzó el TSJ de Cataluña contra las ordenanzas que gestionaban las ZBE de cuatro ciudades del área metropolitana de Barcelona, ha caído bien en el seno de los equipos de Gobierno de los cuatro municipios más poblados de la Región.

Desde el Ayuntamiento de Murcia consideran que se está trabajando en la línea correcta. «Estas sentencias vienen a decir que se debe



Una de las cámaras de control de tráfico instaladas en Murcia, con fondos europeos.

ponderar en cada caso si las medidas restrictivas son realmente necesarias y proporcionales», señalan fuentes municipales, que aseguran que en cualquier caso, en Murcia se ha optado por otras actuaciones de calmado de tráfico, creación de carriles bici, zonas de acceso sólo para residentes o refuerzos del transporte público que harán innecesarias las restricciones según el distintivo ambiental.

En Cartagena, la alcaldesa popular, Noelia Arroyo, cree que «estamos haciendo las cosas bien, sin precipitamos, con zonas de calmado de tráfico en lugar de zonas de bajas emisiones demasiado restrictivas». Según Arroyo, las medidas que se van a aplicar en Cartagena «son más amables y más positivas para la ciudad». La alcaldesa popular sostiene que su Gobierno está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, «pero también es muy importante estudiar cada medida en función de la singularidad de cada ciudad y de cada territorio».

Por su parte, el edil de Movilidad de Molina de Segura, Antonio Martínez, señala que su equipo de Gobierno está estudiando la sentencia del TSJ de Madrid, pero apunta que «la protección del medio ambiente es totalmente compatible con mantener la libertad de movimiento de los molinenses».

En Lorca, la edil de Urbanismo y
Medio Ambiente, María Hernández, sólo se plantea ese tipo de restricción de manera muy puntual y
recuerda que la movilidad en Lorca,
aunque supere los 50.000 habitantes, no es comparable a la de Murcia
o Cartagena.
■

#### **Siniestros**

#### Murcia, entre las comunidades con más accidentes por adelantamiento

**AGENCIAS** 

Israel Sánchez

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas, junto con Baleares y La Rioja, con mayor proporción de siniestros por adelantamiento en vía convencional, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 2,5%, según el estudio 'Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013–2022)'.

Realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), el informe analiza todos los accidentes por adelantamientos en vías convencionales de la última década e incluye una encuesta a 1.700 automovilistas para conocer sus opiniones y hábitos a la hora de realizar esta maniobra. Entre las comunidades que registran menos accidentes por esta causa se encuentran Cataluña, Madrid y el País Vasco.

En España, un total de 8,3 millones de conductores (30%) reconocen haber adelantado a otro vehículo existiendo una línea continua y 13,6 millones (49%) afirma que ha sobrepasado los límites de velocidad permitidos al realizar dicha maniobra. Además, la investigación muestra que el 70% de los conductores asegura haberse sentido acosado durante un adelantamiento y dos de cada tres usuarios han vivido una situación de riesgo durante estas maniobras.

En marzo de 2022, la DGT impulsó la aprobación de la norma que eliminaba el margen de 20 km/h adicionales para adelantar en carreteras convencionales. En este sentido, la investigación revela que el 19% de los conductores se muestra partidario de la medida, un 46% no la cumple y el 54% no cree que vaya a reducir las cifras de accidentalidad. Sin embargo, las conclusiones del estudio publicado ayer indican que en 2022 la norma que suprimió los 20 km/h adicionales para adelantar logró reducir el número de accidentes con víctimas (-6,1%) y el número de fallecidos (-8,5%).■

#### **Apuntes**

#### El plan de movilidad de Murcia, en la diana de Vox

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia quiso ayer relacionar el contenido de la sentencia del TSJ de Madrid con respecto a las ZBE con las obras del plan de movilidad en Murcia. El grupo liderado por el concejal Luis Gestoso, asegura que, al igual que ha hecho su partido a nivel nacional, acudirá a los tribunales «para revertir las obras» si el Consistorio murciano no lleva a cabo ninguna iniciativa en ese sentido antes del próximo 31 de octubre. Gestoso explicó que el

plan de movilidad ejecutado en la capital murciana está generando los mismos quebrantos económicos que han llevado a los jueces a anular las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid o Barcelona. «Este plan está llevando a la ruina a conductores y comerciantes del casco urbano y convirtiendo en guetos algunos barrios, ya aislados, como el Carmen», indican desde Vox, que también ha anunciado que presentará en el próximo una moción en este sentido.



La Opinión DE MURCIA



Finca La Barca es la excelencia en la elaboración de aceite de oliva ahumado. Este es la base de todos sus productos: alioli, pimientos del piquillo y bacalao, entre otros. Descúbrelos en esta selección ideal para los amantes del gourmet.

#### **ESTE PACK INCLUYE**



Aceite de oliva ahumado Finca La Barca 250 ml

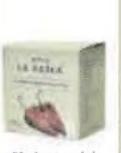

Pimientos del piquillo asados a la leña Finca La Barca 255 g



Alioli con aceite de oliva ahumado Finca La Barca 120 ml

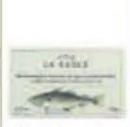

Bacalao asado a la brasa con ajo en aceite Finca La Barca 120 g



Salsa picante ahumada La Chinata 100 ml



Pimentón ahumado dulce La Chinata 70 g



Bonito del norte Ortiz en aceite de oliva 220 g



Cristalinos integrales Espiga Blanca 120 g



Mini chapata de olivas gourmet Espiga Blanca 80 g



a Marqués de Cáceres ga Excellens Reserva 2018



marques de Cáceres Excellens Rosé 2023











10 | Hoy

Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión



El rector de la Universidad Politénica de Cartagena, Mathieu Kessler, con su homólogo de la UMU y el de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

#### **UPCT**

# Kessler apuesta por la IA y un plan integral de apoyo a los estudiantes

El nuevo rector toma posesión de su cargo arropado por la sociedad educativa y civil de la ciudad y con el compromiso de reducir la burocracia en la institución

SALVADOR GONZÁLEZ

El nuevo rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, completó ayer la toma de posesión del cargo con un acto institucional en el que se comprometió a poner en marcha un plan integral de apoyo a los estudiantes, incorporar la Inteligencia Artificial (IA) y reducir la burocracia. Fue en un acto presidido por el presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, y al que asistieron casi medio millar de autoridades civiles y miembros de la comunidad universitaria.

En su discurso, Kessler afirmó que siguen «tan ilusionados como hace 26 años», recordando que el pasado año hizo un cuarto de siglo desde que «la sociedad decidió dotarse de una universidad politécnica, especializada en ingeniería, arquitectura y empresariales».

El nuevo rector profundizó durante su intervención en los objetivos de su mandato, centrados en mejorar la experiencia universitaria del alumnado. «Cada estudiante
nos importa, aspiramos a acompañarlo y apoyarlo, dándole los medios para alcanzar sus propósitos»,
dijo antes de referirse al plan integral de apoyo para ayudarles «asuplir las carencias en destrezas básicas con las que a veces acceden a los
estudios de grado y que les proporcione una figura de referencia a la
que acudir en caso de dificultades»,
insistiendo en «revitalizar nuestros
campus como centros vivos, inclusivos y acogedores».

Kessler también hizo hincapié en reducir la burocracia «excesiva», considerándola «un freno al dinamismo de nuestros grupos de investigación, un lastre para la transferencia hacia el sector empresarial, un factor de desmotivación para nuestros docentes y una fuente de frustración para los alumnos». «Nuestro mayor servicio a la UPCT será facilitar el trabajo de nuestros profesores e investigadores, para que desplieguen todo su talento, su fuerza, su pasión y vocación para la docencia, la transferencia y la indocencia, la transferencia y la indocencia.

vestigación», argumentó.

Hilvanando su discurso con metáforas náuticas, Kessler alertó de que «un mundo nuevo se abre con la Inteligencia Artificial, y en particular la generativa». «Tendremos que pilotar su adopción en la universidad para que nuestros estudiantes la usen como herramienta y asistente», afirmó.

El nuevo rector hizo referencia a la «vocación de servicio» para iniciar «este viaje». «Nos toca fijar el rumbo, sí, pero es un viaje en grupo:

«Estamos tan ilusionados como hace 26 años, cuando empezó su andadura la Politécnica»

«Anticipamos que nos vamos a equivocar, pero procuraremos estar atentos para corregir el rumbo» progresaremos solamente si participamos todos», proclamó, recalcando que le atraen mucho más «las travesías compartidas que las vueltas al mundo en solitario». No eludió posibles infortunios durante su mandato: «anticipamos que nos vamos a equivocar, pero procuraremos estar atentos y abiertos a corregir el rumbo aprovechando oportunidades», prometió.

Kessler no quiso olvidarse de agradecer el apoyo a todos los integrantes de su Consejo de Dirección, que también juraron o prometieron su cargo ayer, remarcando también el respaldo del Gobierno regional y del Ayuntamiento, con mención especial a la «entrega y dedicación» de su antecesora, Beatriz Miguel, y su equipo. La propia Miguel cedió el timón de la Universidad deseando al nuevo rector «aciertos en sus decisiones porque de ellos dependerá el futuro de nuestra querida UPCT» y afirmando que «el privilegio de ser rectora durante cuatro años apasionantes» le ha permitido «proclamar la defensa de la educación pública».■

#### **Transporte**

#### Incentivos para aumentar la movilidad sostenible en la Politécnica

S.G.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) va a comenzar la elaboración de su Plan de Movilidad Sostenible preguntando a estudiantes y personal desde dónde vienen y en qué medio de transporte llegan a la Universidad. «Necesitamos saber de dónde partimos», explicó ayer Antonio Vigueras, coordinador de Sostenibilidad, durante la jornada que ha organizado la Cátedra de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento y la UPCT y en la participaron representantes del sector privado y el tercer sector y administraciones, presentando sus iniciativas sobre movilidad sostenible activa y accesible en el municipio de Cartagena..

Así, la Politécnica va a poner en marcha un grupo de trabajo, con representantes de todos sus centros docentes, de su alumnado y su plantilla, para la elaboración de su Plan de Movilidad Sostenible, que espera poder aprobar en 2025, adelantándose al Real Decreto, aún en fase de borrador, que plantea hacer obligatorios estos planes para empresas e instituciones de cierto tamaño.

«El objetivo es tratar de aumentar prioritariamente la movilidad activa», explicó Vigueras, en referencia a los desplazamientos a pie y en bicicleta. Además también se busca «fomentar el uso del transporte público y los vehículos sin emisiones, como los patinetes, y, en tercer lugar, el uso razonable del vehículo privado, compartiendo viajes con otros miembros de la comunidad universitaria», añadió.

Entre las medidas que barajará el grupo de trabajo la UPCT
se plantea ofrecer incentivos,
ventajas y facilidades, como
obsequios a los usuarios de la
'app' para compartir coche, o
extender a otros edificios el
punto de recarga y estacionamiento seguro de patinetes que
se ha instalado en el edificio
ELDI. Habilitar duchas en todos
los campus es otra de las ideas
para animar a la comunidad
universitaria a desplazarse de
forma activa.

Hoy | 11 Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Educación

## La tasa de alumnos extranjeros es tres veces mayor en las escuelas públicas

La brecha socioeconómica entre estudiantes de la concertada y la pública también es más acentuada en la Región que en otras CC AA

**EUROPA PRESS** 

La Región de Murcia es la comunidad autónoma donde el perfil socioeconómico del alumnado difiere más entre la escuela concertada y la pública, según se desprende del informe 'Por una escuela concertada inclusiva' elaborado por Save the Children. En concreto, el estudio refleja que en todas las comunidades autónomas existe una brecha socioeconómica en el alumnado que asiste a escuelas concertadas y públicas, excepto en Galicia donde la diferencia no es estadísticamente significativa.

Entre las comunidades donde la

Murcia también es de las pocas regiones en las que ha crecido el alumnado en centros concertados

Save the Children alerta del coste de las escuelas concertadas, « inasumible» para muchas familias

relación entre el perfil socioeconómico del alumnado y la asistencia a escuela concertada es más fuerte están la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Canarias, La Rioja y Extremadura.

Por otro lado, este estudio también refleja que la Región de Murcia es la segunda autonomía con una diferencia más marcada en el peso de la población con nacionalidad extranjera entre centros educativos públicos y concertados, con un dato solo inferior al de Melilla.

En concreto, el porcentaje de alumnado extranjero en la Región de Murcia es tres veces mayor en la escuela pública que en la concertada, dato solo inferior al de Melilla.

De media en España, en secundaria obligatoria un 11% del alumnado de los colegios públicos tenía nacionalidad extranjera, casi el doble que el porcentaje observado en los colegios concertados (6%). Así, la brecha era especialmente importante en Melilla, Región de Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Navarra, Comunidad de Madrid y Canarias, y prácticamente inexistente en Galicia, Cantabria y Extremadura.

Por otro lado, el número de matriculados en la escuela concertada en España se ha mantenido estable durante las últimas décadas, alrededordeun 30% en las etapas obligatorias de Primariay Secundaria.

Las únicas comunidades autónomas donde ha crecido ligeramente en los últimos años son la Región de Murcia -- que ocupa el primer lugar -- la Comunidad de Madridy La Rioja, mientras que ha descendido notablemente en Cataluña y Cantabria.

Save the Children también se ha centrado en su informe en los criterios de admisión, y asegura que la Comunidad de Madrid, Galicia, Euskadi, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana (desde el curso 2024-25) y, en menor medida, Castilla y León, son las comunidades donde más libertad se concede a las escuelas para elegir sus criterios de admisión.

Aunque, por lo general, según reconoce el informe, «los procesos de admisión no son particularmente selectivos y las escuelas generalmente tienen una capacidad limitada de seleccionar al alumnado», se lee en el documento.

Save the Children ha alertado del coste de las escuelas concertadas, que hace que sea «inasumible» para las familias con menos recursos, y pone el foco en el hecho de que las comunidades más ricas sean las que más alumnos tengan matriculados en este tipo de centros.

Así se desprende del informe 'Por una escuela concertada inclusiva' realizado por la organización. en varios países.



- Torneos 3x3 de baloncesto.
- Hinchables de baloncesto para todas las edades.
- eSport de baloncesto.
- FoodTrucks.
- Photocall con la supercopa.





#### **AGENDA**

#### Jueves 19 de septiembre

- 18:30h. "Street Music" musical. Paseo Duques de Lugo. El Ranero.
- 19h. A RIENDA SUELTA. Cía. Du k to. Espectáculo gratuito. Plaza Romea.
- 21h. IV Jornadas Culturales Memorial "José Travel Montoya". Peña Huertana la Crilla, Puente Tocinos.







12 | Hoy

Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### **SALUD**

## Equipos donados por Amancio Ortega a la Arrixaca, sin usar por falta de personal

Profesionales del hospital de El Palmar denuncian que se derive a pacientes para pruebas a centros concertados cuando «hay resonancias y TAC sin utilizar»

ANA GARCÍA

«Tenemos los equipos, pero no hay personal suficiente para poder usarlos y derivamos a los pacientes a centros concertados». Trabajadores del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia denuncian así los problemas que existen para la utilización del equipamiento tecnológico incorporado por los hospitales murcianos gracias a la donación realizada por la Fundación Amancio Ortega (FAO).

En este caso, se trata de tres equipos entre resonancias y TAC los que no están siendo utilizados, según explican a La Opinión, mientras que «los pacientes son enviados a clínicas concertadas para someterse a pruebas diagnósticas».

La Fundación Amancio Ortega llevó a cabo hace unos años una campaña a nivel nacional para donar a hospitales públicos equipamiento orientado a la renovación tecnológica con el fin de dar una mejor respuesta a los problemas de salud de la población. Dentro de esa iniciativa, los centros sanitarios de la Región de Murcia han incorporado un total de 18 equipos, siendo el Hospital Virgen de la Arrixaca el mayor beneficiario al ser el centro de referencia de la Comunidad Autónoma, con seis de ellos. Le siguen el Morales Meseguer de Murcia y el Rafael Méndez de Lorca, con tres equipos cada uno.

«Tener la tecnología pero no personal para utilizarla no sirve de nada», insisten indignados los profesionales de la Arrixaca.

Ante esta denuncia, la Consejería de Salud echa balones fuera y culpa al Ministerio de Sanidad de la falta de profesionales. Así, se limita a decir al ser preguntados que «el Servicio Murciano de Salud (SMS) está estudiando las fórmulas para dotar al TAC de personal, mientras sigue existiendo déficit de profesionales a causa de la inacción del Gobierno de España».

A lo que añaden que «todas las pruebas y la atención a los pacientes están garantizadas», sin especificar cuáles son equipos que no están siendo utilizados en estos



TAC del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde en los últimos años han llegado equipos de la FAO.

momentos en el centro sanitario de El Palmar.

#### Dieciocho equipos donados

Entre los 18 equipos donados por la FAO a los hospitales murcianos hay resonancias magnéticas, TAC, mamógrafos, aceleradores lineales y equipos de radioterapia, entre otros. El último en incorporarse fue un TAC en noviembre de 2021 al Hospital Morales Meseguer de Murcia, equipamiento con el que se dio por finalizada la instalación La Consejería de Salud dice que «el SMS está estudiando fórmulas para dotar al TAC de personal»

de esta tecnología en los centros sanitarios.

Sobre el uso de conciertos en la Sanidad pública murciana, Juan Antonio Sánchez, miembro de la directiva de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región (ADSP-RM), explica que «el gasto en derivaciones ha ido en aumento en los últimos años, eso es una realidad». Pero también reconoce que «no somos de las comunidades que más gasta» en este capítulo.

Preguntado por el caso de las derivaciones desde la Arrixaca, Sánchez afirma que no conoce este caso concreto, pero recuerda que recientemente el Tribunal de Cuentas alertaba de «la falta de El gasto en conciertos en el SMS llega a 173 millones

A. GARCÍA

El Servicio Murciano de Salud (SMS) gastó el pasado año 2023 un total de 173,1 millones de euros en conciertos sanitarios con hospitales, clínicas y centros privados. Esa es la cifra que ofrece el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia, según los datos facilitados por la Subdirección General de Actividad Concertada del SMS y en cuyos informes se observa una tendencia ascendente a incrementar año tras año la partida que se paga a estos centros concertados.

Desde 2015 (primer año del que hay cifras en el Portal de la Transparencia) y hasta la actualidad, el presupuesto de la Consejería de Salud destinado a los conciertos de pruebas diagnósticas, ingresos, consultas o intervenciones quirúrgicas ha aumentado con la única excepción del año de la pandemia de Covid (2020), cuando se produjo un ligero descenso.

Así, de los 126 millones destinados a conciertos sanitarios en 2015 se pasó a 142 millones en 2016; 145 millones en 2017; 147 millones en 2018; 148 millones en 2019; 139 millones en 2020 (año de la crisis sanitaria); 155 millones en 2021; 161 millones en 2022; y hasta llegar a los 173 millones de euros este pasado año 2023. En ese capítulo se incluyeron 22,2 millones correspondientes a procedimientos diagnósticos por imagen y 6,4 millones de otras pruebas diagnósticas. Estas derivaciones afectaron a 429.093 pacientes de la Región. ■

transparencia» de este hospital murciano para concertar las pruebas diagnósticas de sus pacientes.

#### Aviso del Tribunal de Cuentas

Fue este mismo verano cuando el Tribunal de Cuentas afirmó, tras fiscalizar la actividad asistencial prestada por medios ajenos y la gestión de las listas de espera en el mayor hospital de la Región de Murcia, que la Arrixaca «recurrió a medios ajenos para prestar asistencia sanitaria sin un análisis Hoy 13

#### 18 equipos

Los 18 equipos o actualizaciones donadas por la Fundación Amancio Ortega a la Sanidad murciana fueron destinados a los hospitales de la Arrixaca, Morales Meseguer, Reina Sofía, Rafael Méndez, Santa María del Rosell, Comarcal del Noroeste, Lorenzo Guirao y Virgen del Castillo. Este equipamiento se divide en:

- 1 acelerador lineal.
- 3 resonancias magnéticas.
- 2 actualizaciones de resonancias magnéticas.
- D3TAC.
- ▶ 5 mamógrafos.
- ▶ 2 actualizaciones de mamógrafos.
- 1 equipo de radioterapia intraoperatoria.
- ▶ 1 equipo de braquiterapia de alta dosis.

previo de la insuficiencia de medios propios» que justificara esas derivaciones.

Según este informe, en 2022 el Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca destinó 30,7 millones de euros al pago de medios ajenos. De ese importe, el estudio concluye que alrededor de 9 millones correspondían a contratos que ya habían finalizado o a expedientes tramitados al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Otros 14 millones de euros se gestionaron a través de conciertos sanitarios formalizados con empresas privadas.

También pone el acento el Tribunal de Cuentas en que la Ley de Contratos del Sector Público establece que la prestación de servicios debe realizarse normalmente por la Administración con sus propios medios, si bien se podrá externalizar cuando se carezca de suficientes y previa justificación. Concluyendo que la Arrixaca no realizó en 2022 «ningún estudio global sobre la carencia de medios propios antes de recurrir a la contratación de medios ajenos».

#### Lista de espera

En estos momentos, la espera media para una resonancia magnética en la Arrixaca es de 24,37 días, con 2.171 pacientes aguardando para someterse a esta prueba (hace un año era de 23,16 días y 3.067 pacientes), mientras que para un TAC la espera es de 21,71 días, con 1.060 usuarios en lista (16 días y 1.165 pacientes en 2023). ■

#### Transporte sanitario

## Rechazan la reclamación de las empresas de ambulancias

El Consejo Jurídico de la Región respalda la desestimación de la petición de 670.000 euros por el sobrecoste de los carburantes

EFE / A. G. M.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha respaldado la propuesta desestimatoria de la reclamación de 670.000 euros hecha al Servicio Murciano de Salud (SMS) por las empresas de ambulancias en concepto de sobrecostes por la subida del precio de los carburantes.

En un dictamen al que ha tenido acceso Efe, ese órgano consultivo de la Administración, señala que la incidencia de esos sobrecostes es escasa, dado el volumen global del contrato, suscrito en 2019.

Y añade que esa cantidad global ascendió a 164,4 millones de euros, por lo que la cantidad reclamada supone solo el 0,41 por ciento del total del contrato.

No obstante, el CJRM admite que hubo una fluctuación al alza de los precios en 2021 debido al escenario bélico internacional.

En su reclamación, las empresas solicitaron una indemnización de 670.000 euros por lo sobrecostes asumidos desde enero de 2021 hasta febrero de 2022, más los que se pudieran producir a partir de entonces.

Junto con la demanda, aportaron un informe justificativo de los perjuicios sufridos en aquel periodo por el citado motivo.

El transporte sanitario lo presta desde el año 2020 la empresa Orthem a través de una UTE Meses antes de la pandemia de coronavirus, la empresa Orthem (a través de la UTE formada por Ambulancias Do Atlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez) se quedó el contrato para gestionar el transporte sanitario de la Región de Murcia.

En la actualidad, son 381 ambulancias las que circulan diariamente por las carreteras murcianas bajo la denominación Transporte Sanitario Región de Murcia. El 80% de estos vehículos medicalizados cuentan con el distintivo ambiental ECO y utilizan el gas natural comprimido (GNC) como alternativa al consumo de combustibles contaminantes, según indican desde la empresa.

Todos ellos llevan también incorporado un sistema especial de suspensión neumática que minimiza las vibraciones. ■

#### **Natalidad**

#### Desciende el número de murcianas madres antes de los 20 años

A. G. M.

Una veintena de jóvenes murcianas fueron madres en la Región de Murcia el pasado mes de julio antes de cumplir los 20 años, una cifra menor a las 30 que se contabilizaron un año antes. Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y en los que se recoge que en ese mismo mes se contabilizaron en la Comunidad un total de 1.086 nacimientos.

De los 1.086 nacimientos del mes de julio, 344 son de madres entre 30 y 34 años; 290 de madres de 35 a 39 años, y 217 de madres de 25 a 29 años. En las franjas más jóvenes constan 21 madres de 15 a 19 años y uno entre las menores de 15 años.

#### Campaña

#### Hemodonación busca más donantes de médula

L.O.

El Centro Regional de Hernodonación llevará a cabo hoy jueves en Cartagena, coincidiendo con las fiestas de Cartagineses y Romanos, una campaña especial de captación con el lema 'XVIII Batalla por la Vida' cuyo fin es promover la donación de sangre y recoger muestras de personas de 18 a 40 años que quieran ser donantes de médula ósea.

Para ello, se instalará un equipo móvil en el centro de salud Cartagena Oeste, en el Barrio de la Concepción, de 17.00 a 21.00 horas. La directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, explica que «queremos aprovechar la gran afluencia de personas durante estas fiestas para conseguir nuevos donantes y animar a quien ya lo es a que done sangre».



14 Hoy

Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### **Prestaciones**

# Más de cien nuevos agricultores reciben ayudas por la sequía y la guerra

La subvención estatal de 200.000 euros llega a 126 productores regionales, que se estrenan en los cultivos de secano, arroz y tomate de industria

L. O.

En la Región, 126 nuevos agricultores de tierras de cultivo de secano, arroz y tomate de industria recibirán la ayuda extraordinaria de 211.326 euros, en un pago enmarcado en el apoyo estatal para compensar los efectos de la sequía y la guerra en Ucrania, ha asegurado el Gobierno en una nota de prensa este miércoles.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una resolución de concesión de ayuda en total a 2.094 titulares de explotaciones agrícolas productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tornate de industria en España, por un importe de más de 4,5 millones de euros, para compensar por las dificultades debidas a la ausencia de precipitaciones y la invasión ucraniana. Las subvenciones serán ingresadas en las cuentas bancarias de los agricultores antes de que finalice el mes de septiembre.

Con este nuevo pago, el importe de esta ayuda extraordinaria de Estado abonado ya por el Gobierno se eleva a 268,6 millones de euros, que han beneficiado a 137.252 agricultores, lo que supone el 99,9 %

En total, el Gobierno destina 4,5 millones de euros a más de 2.000 agricultores de toda España del presupuesto total de esta línea.

Los titulares que figuran en la nueva resolución son aquellos que aparecían en la provisional del pasado mes de julio, y que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se trata de titulares a los que no se les pudo conceder la ayuda anteriormente por no haberse finalizado los controles de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2023.

La relación de titulares de explotaciones agricolas que cumplen los requisitos de la ayuda, junto con el número de hectáreas elegibles y la cuantía de la ayuda a percibir se puede consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).

Solete Slow Photo



Un lince ibérico antes de su suelta en las Tierras Altas de Lorca.

#### Especies amenazadas

## Adiestran perros para la conservación del lince

L. O.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una unidad canina especializada en la localización y seguimiento del lince ibérico que ya estudian traer a la Región para complementar el programa de protección de esta especie endémica.

La patrulla está formada por

cuatro cachorros: Sky, Juno, Ruma y Kenia. Estos animales, de razas border collie, labrador retriever y pastor belga malinois, forman parte del desarrollo de nuevas técnicas de seguimiento de las poblaciones del lince ibérico, que serán complementarias a las tradicionales y permitirán una mayor localización y una monitorización más eficiente de este felino.

Estos equipos caninos permitirán además incrementar sensiblemente la superficie y la tasa de recolección de muestras tales como excrementos o rastros, según ha Agua

#### Los pantanos caen al 16,6%

Los pantanos de la cuenca del Segura siguen cayendo y se sitúan al 16,6% de su capacidad, contando con unas reservas de 189 hectómetros cúbicos, cinco menos que la semana pasada, según el Miteco. En comparación con la misma fecha de 2023, los embalses disponen de 98 hectómetros cúbicos menos.

informado la Junta en un comunicado.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha explicado que, debido a la expansión demográfica del lince ibérico en la última década, «es imprescindible desarrollar metodologías más eficientes y sostenibles, que permitan mejorar la ratio coste/beneficio y que además sean transferibles y exportables a otras especies amenazadas».

Los cachorros de la patrulla serán claves para hacer un seguimiento a largo plazo de los animales

De este modo, «se reducirán los costes logísticos sin detrimento de la calidad de la información generada y se garantizará el seguimiento de poblaciones a largo plazo», ha abundado la consejera del ramo.

Para la consejera, a pesar de la buena noticia recibida este año por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que redujo la categoría de la especie en su lista roja de «en peligro» a «vulnerable», «no podemos bajar la guardía y debemos seguir implementando mecanismos que se adapten a los nuevos tiempos y necesidades».

•

#### Infraestructuras

#### Tramitan de urgencia la renovación del desagüe del Cenajo

L.O.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha publicado el anuncio de licitación para las obras de adecuación del desagüe de fondo de la presa del Cenajo y debido a la importancia de los trabajos, el organismo de cuenca ha procedido a su tramitación administrativa por la vía de urgencia, informa en un comunicado.

El valor estimado del contrato es de 7.077.379,97 euros y
los trabajos, que tendrán una
duración de 20 meses, consistirán en la renovación del sistema de compuertas y sus instalaciones auxiliares, esto comprenderá la sustitución de las
válvulas de compuerta existentes y de los grupos electrobomba de accionamiento.

#### **Medio ambiente**

#### Rechazo al pacto sin cárcel por los vertidos al Mar Menor

EFE

Podemos ha rechazado este miércoles el «apaño judicial» que evitará ir a la cárcel a un empresario que vertió 68.000 metros cúbicos (m3) de nitratos al Mar Menor, y ha tachado de «tornadura de pelo» el acuerdo entre la Fiscalía y el condenado.

La diputada morada en la Asamblea Regional María Marín ha recalcado que, a cambio de una multa de 17.000 euros, 0,25 euros por cada litro vertido, «este terrateniente se libra de la cárcel y se irá de rositas».

En su opinión, se trata de «algo muy grave, sobre todo si se tiene en cuenta que sienta un precedente para el resto de imputados en el caso Topillo».

«Después de la vergonzosa sentencia a la red de empresarios pederastas, este nuevo apaño judicial nos preocupa y nos indigna», ha asegurado. ■ Hoy 15

#### Agricultura

## Críticas agrícolas y alabanzas ecologistas en la marcha de Ribera

El nombramiento de la ministra como comisaria europea despierta en el campo temor por la influencia de la que gozará

**BEATRIZ DÍAZ** 

El nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea ha caído «comoun jarro de agua hirviendo» en el campo, así lo ha expresado a La Opinión el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández. Después de su designación este martes, los agricultores se han mostrado contentos con su marcha del Gobierno central, pero temerosos de que adquiera una mayor influencia. Por su lado, Ecologistas en Acción ha celebrado la nueva posición de la todavía vicepresidenta, a quien consideran «la única ministra que ha puesto en marcha políticas para mejorar el Mar Menor».

Los regantes y las asociaciones agrarias tienen sentimientos encontrados con su marcha. Por un lado, ven con esperanza que otra persona llegue con aires renova-

#### «Todo lo que ha hecho ha sido negativo para la agricultura del levante español»

dos al ministerio y, por el otro, temen que desde la Comisión Europea tenga más influencia para establecer las políticas que tanto critica el sector.

«Todas las políticas que ha puesto en marcha han ido en contra del sector primario. Todo lo que ha hecho ha sido negativo para la agricultura de todo el levante español, e incluso de toda España», señaló el responsable de Asaja.

De la misma forma ha reaccionado Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), que se mostró tajante con el daño que dice haber sufrido el regadío por las decisiones de Ribera, asegurando que los que más han perdido «son los regantes y que el agua del Trasvase puede desaparecer».



«Ha sido la única ministra que ha puesto en marcha políticas a favor del Mar Menor»

RUBÉN VIVES ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

«Hemos perdido los regantes. El agua del Trasvase para el regadío puede desaparecer»

LUCAS JIMÉNEZ PRESIDENTE DE SCRATS

#### «No puede seguir tomando decisiones ambientalistas y de dudosa eficacia»

J. MIGUEL MARÍN PRESIDENTE DE COAG

#### «Ha hecho la mayor inversión de la historia del Gobierno para un ecosistema»

CARMINA FERNÁNDEZ PORTAVOZ DEL PSOE REGIONAL

#### «El nombramiento nos ha caído como un jarro de agua hirviendo»

JUAN DE DIOS HDEZ.
PRESIDENTE DE ASAJA



Iván J. Urguizar

También desde Coag acusaron a Ribera de complicarles la viday aseguraron estar inquietos por lo que está por llegar: «No puede seguir tomando decisiones de corte ambientalista y de dudosa eficacia», dijo el presidente del grupo agrario, José Miguel Marín.

Sin embargo, Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, alabó las acciones de la ministra con respecto a la laguna y espera que «se siga trabajando en la mejora de la biodiversidad y en la protección del territorio».

Por su parte, el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, calificó de «sectaria» a la ministra y criticó que ostente la vicepresidencia ejecutiva de Transición Verde y de Competencia por «perjudicar gravemente a los agricultores, ganaderos y regantes murcianos».

En la otra cara de la moneda, el PSOE regional se ha desecho en alagos hacia Ribera y ha puesto en valor las iniciativas que ha llevado a cabo durante sus años de mandato, beneficiando a la Región.

«Ha liderado los trabajos para recuperar el Mar Menor. Aprobó el Marco de Actuaciones Prioritarias y ha destinado la mayor inversión de la historia del Gobierno para la recuperación de un ecosistema, con cerca de 700 millones», defendió la portavoz Carmina Fernández. ■



#### Medio ambiente

## Estudian desentubar una acequia para salvar los pinos centenarios de Churra

Vecinos y colectivos denuncian el mal estado de los ejemplares de más de 20 metros

A. LÓRENTE

El estado de los pinos centenarios de Churra, en plena huerta murciano, ha empeorado ostensiblemente en los últimos meses. Según denuncian a esta Redacción vecinos de la zona, algunos de estos ejemplares de cerca de 20 metros de altura e incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales de la Región de Murcia, presentan ya las marcas propias del debilitamiento generado por la extrema sequía que padece el sureste español.

Las hojas de estos pinos piñoneros, ubicado junto a la acequia de Churra la Nueva, muestran ya el característico color amarillo y han perdido turgencia. La madera quebradiza, los ramillos y brotes marchitos, y la defoliación generalizada ya aventuran l ya la muerte varios de los árboles.

Los vecinos, y algunos colectivos ecologistas consultados, lamentan que ante esta situación las administraciones públicas, Ayuntamiento de Murcia y Gobierno regional, no hayan actuado. Algunos de ellos ya están preparando la correspondiente denuncia ante el

Seprona. Algunos de estos vecinos destacan que esos pinos también estaban recogidos en el Plan Generación de Ordenación Urbana, que indicaba hace más de 23 años que existían 26 unidades, mientras que actualmente no llegan a la decena.

Desde el Ayuntamiento de Murcia explican que la situación de los pinos es generalizada, por la sequía que se sufre en la Región, y no tiene una fácil solución.

El edil de Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, explica a La Opinión que cuando la acequia estaba a cielo abierto y existía alli El Consistorio una finca agrícola en explotación el grado de humedad que existía en la zona era muy superior al que hay en estos momentos. Señala Corchón que al estar en terrenos privados el Ayuntamiento contactará con los propietarios para que «hagan lo que esté en sus manos» para reconducir esta situación. Cabe destacar que estos propietarios son los mismos que han emprendido hace poco la rehabilitación de la Torre Alcayna.

Por otra parte, algunas entidades conservacionistas han propuesto al Consistorio que emprenda las acciones necesarias



Uno de los pinos centenarios de Churra, prácticamente seco.

contactará con los propietarios para que «hagan lo que esté en su mano»

para desentubar la acequia y renaturalizar el entorno para salvar los últimos pinos centenarios que quedan.

En principio, el Ayuntamiento de Murcia ve con buenos ojos esta posibilidad y asegura que la estudiará junto con los agentes impli-

cados. Para ello contactará no sólo con los propietarios sino con la Junta de Hacendados, responsables de la gestión de las acequias. «Estamos abiertos a esas soluciones», destaca Navarro Corchón, que recuerda que el Ayuntamiento ya ha emprendido acciones de ese tipo como la que se ha hecho en el entorno del Molino del Amor, localizado junto a la acequia Aljufía, en la pedanía de La Albatalía o con la recuperación de la acequia Puxmarina de La Raya. «Siempre apostamos por renaturalizar y crear nuevas sendes verdes aprovechando las rutas de las acequias», destaca el edil popular. ■

#### José Ballesta se aparta unos días por motivos de salud

A. LORENTE

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ingresó durante la tarde de ayer en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para ser sometido este jueves a una delicada operación quirúrgica.

El regidor murciano lleva meses compaginando su labor al frente del Consistorio murciano con diversos tratamientos oncológicos para hacer frente a una grave enfermedad.

Tras la intervención, Ballesta tendrá que pasar por el posoperatorio y es probable que no pueda presidir el próximo Pleno municipal, fijado para el jueves 26 de septiembre.

Desde que se hiciese público su estado de salud, las muestras de cariño y apoyo de los murcianos en diversos actos públicos han sido constantes, así ocurrió durante el acto del pregón de la Feria de Murcia o el pasado martes, durante la multitudinaria Romería de la Virgen de la Fuensanta.

Cabe destacar que José Ballesta ha afrontado su lucha sin renunciar en ningún momento a sus obligaciones como alcalde de Murcia. Ni siquiera el pasado mes de mayo, cuando tuvo que someterse a una primera operación, dejó de presidir el Pleno de ese mes, una de las primeras cosas que hizo tras una semana ingresado en las instalaciones hospitalarias.

Ayto, de Murcia

#### **Patrimonio**

## Un mirador desde el Palacio del Rey Lobo para contemplar la ciudad

Concluyen, tras 18 meses de trabajo, las obras del recinto inferior del Palacio Mardanisí del Castillejo, en Monteagudo

L. O.

Monteagudo ya dispone de un nuevo mirador para poder contemplar la ciudad de Murcia desde el Palacio del Rey Lobo. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompa-

ñado por el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández; el presidente de la Junta Municipal de Monteagudo; arqueólogos y técnicos realizó ayer una visita al Palacio Mardanisí del Castillejo, con motivo de la finalización de las obras del recinto inferior, tras 18 meses de tra-

Las obras, que comenzaron durante la primera semana de marzo de 2023 «se han hecho de manera impecable, aprovechando todos los elementos que a lo largo de los siglos fueron desapareciendo pero que estaban en este suelo», señaló el alcalde de Murcia José Ballesta. ■



José Ballesta, junto al edil de Pedanías, Marco Antonio Fernández.

Murcia | 17 Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### Feria de Septiembre

## Más de 100.000 visitas a los Huertos del Malecón en una feria «histórica»

Otras 110.000 pasaron por el recinto ferial de la Fica, según destacó el alcalde en su balance de las fiestas, que han sido «más participativas que nunca»

L.O.

Más de 100.000 personas han disfrutado de la gastronomía local en los Huertos del Malecón durante la Feria de Septiembre, y en torno a otras 110.000 han pasado por la feria de atracciones de la Fica, los dos puntos más multitudinarios de estas fiestas que el alcalde, José Ballesta, ha definido como «más participativas que nunca».

El primer edil, junto con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha hecho balance este miércoles de las fiestas, que pusieron el pasado martes el punto final con la Romería de la Virgen de la Fuensanta, el acto más multitudinario de la Feria y que, sin

embargo, ha reducido a la mitad el número de incidencias con respecto a las registradas el pasado año, todas ellas leves, ha indicado Ballesta.

Además de la gran afluencia de público a los Huertos y al recinto de la Fica, Diego Avilés ha destacado también la importante presencia de gente en el recinto de foodtrucks «Cómete Murcia», del que disfrutaron a lo largo de los diez días festivos más de 50.000 personas, y en torno a 30.000 han

Otro de los eventos más multitudinarios fue Cómete Murcia, de 'food trucks', con más de 50.000 participantes

participado de las actividades de «Jardines en Familia» con hinchables y espectáculos de Drilo el Cocodrilo.

Las tres sesiones de cine al aire libre en el cauce del río Segura congregaron a 10.000 espectadores en total, aproximadamente los mismo que se han subido a la noria panorámica, que seguirá en funcionamiento hasta el próximo 29 de septiembre, y también los mismos que acudieron a las sesiones musicales de la terraza de Los Molinos del Río.

El espectáculo en homenaje al fin de las obras de restauración de la fachada de la catedral, con unos 2.000 asistentes, y el pregón a cargo de la actriz Pepa Aniorte, con música de la Orquesta de Jóvenes, con en torno a un millar, curso de los festejos...

han sido otros de los actos más multitudinarios. Por su parte, la Gran Noria Panorámica, que estará en Murcia hasta el próximo 29 de septiembre, cuenta hasta el momento con más de 10.000 asistentes.

Ballesta ha destacado que, más allá de estas cifras, la percepción ha sido la de que la Feria ha sido especialmente participativa gracias a que la inmensa mayoría de las actividades programadas eran de acceso libre y gratuito y en una veintena de ubicaciones diferentes, casi todas al aire libre.

Además, ha querido agradecer y reconocer el trabajo de los cuerpos de seguridad, efectivos de limpieza, sanitarias y técnicos que han hecho posible el buen trans-

Juan Carlos Caval



Los trabajos comenzaron el pasado martes y permitirán una limpieza y afinado del órgano a cargo del especialista Jean Daldoso.

#### **Patrimonio**

### Limpian y afinan el órgano de la Catedral

**EUROPA PRESS** 

El órgano Merklin-Schültze de la Catedral Murcia se somete a unos trabajos de limpieza y afinación que realiza el maestro organero

francés Jean Daldoso, especialista en instrumentos románticos, y están valorados en 34.500 euros, según informaron fuentes de la Diócesis de Cartagena en un comunicado.

Las labores de limpieza, que arrancaron este martes, coincidiendo con la romería de Murcia, se centrarán en el interior del instrumento para luego proceder a la afinación y armonización total de los casi 5.000 tubos de tamaños variados, que van desde los pocos centímetros hasta los 10 metros de alto.

El órgano lleva un mantenimiento continuo, con revisiones y puesta a punto anuales, pero ya han pasado 17 años desde que Daldoso lo inauguró, tras una profunda restauración, que llevó a cabo en su taller de Toulouse.

Estos trabajos, que se llevan a cabo mientras finalizan las obras

de restauración de la fachada de la Catedral, se realizan a expensas del Cabildo, que sufraga los gastos, pero para lo que solicita la colaboración de quienes quieran realizar un donativo a través de Bizum ('04592') o transferencia bancaria ('ES54 00811016 1800 0156 5058').

Además, aquellas personas que quieran que sus donativos desgraven deben enviar sus datos personales y el resguardo del ingreso del donativo al correo electrónico 'catedral@diocesisdecartage-

na.org', con el fin de que el Cabildo pueda comunicarlo a la Agencia Tributaria.

#### Jornadas

#### Seis chefs murcianos reinterpretan los platos de la Ultima Cena

**EFE** 

Los chefs murcianos Estrella Carrillo (Santa Ana), Juan Antonio García Gil (El Churra), Francisco Javier Baños (Venta Baños), Julián Hubertus Gálvez (Morales Alimentación), Cayetano Gómez (Grupo Casa Tomás) y Pedro Gallardo (Agalia) emularán los platos que Jesús y sus apóstoles tomaron en la última cena, tal y como los representó el escultor Francisco Salzillo (1707-1783).

Lo harán en unas jornadas gastronómicas que se van a celebrar los días 24, 25 y 26 de septiembre en el salón de los Espejos del Teatro Romea. Para participar como hayaforo limitado a 40 personas por día, es necesario descargar una invitación, a partir del próximo lunes 23 de septiembre, en la web «murciabarroca.es».

#### Cabezo de Torres

#### Desfile para celebrar el Medio Año Carnavalero

LO.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, acompañados por Krishna Jesús Alcántara, Don pimentón 2024, y Marisol Tovar, Doña Cayena 2024; han presentadola programación oficial del Medio Año Carnavalero de Cabezo de Torres, con el que comienza la cuenta atrás de uno de los eventos más esperados de la pedanía.

El evento comenzará el 28 de septiembre a partir de las 18horas con un gran desfile que recorrerá las calles de la pedanía de Cabezo de Torres. Además, el programa incluye la esperada gala de elección de Don Pirnentón, Doña Cayena, el Muso y la Musa para 2025, que tendrá lugar el 19 de octubre a las 18 horas en el Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres. ■



Visita municipal para comprobar el estado de las obras del Espacio Algameca, junto a la Rambla de Benipila.

#### Movilidad

## El Ayuntamiento recuperará el servicio de alquiler de bicicletas

Ultima el pliego para licitar el contrato el mes que viene y avanza que se descartará la cesión de patinetes eléctricos a los ciudadanos

SALVADOR GONZÁLEZ

El Ayuntamiento recuperará el servicio de alquiler de bicicletas en el municipio. Así lo anunció ayer la alcaldesa de la ciudad, Noelía Arroyo, quien avanzó que en la primera quincena de octubre saldrá a licitación el servicio con un total de 250 bicicletas eléctricas y de uso manual que se distribuirán en una veintena de puntos en todo el municipio. Lo hizo en una visita a las obras que se están llevando a cabo en el Espacio Algameca, junto a la Rambla de Benipila, donde destacó que Cartagena suma ya casi 35 kilómetros de carriles bici «el doble de los que había justo antes de iniciarse la ejecución del Plan de Movilidad CarthaGO».

Sobre la recuperación del BiCity, la alcaldesa concretó que los puntos donde estarán distribuidos las bicicletas serán los denominados 'centros tractores', como pueden ser la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) o los aparcamientos disuasorios ideados junto a los centros comerciales de La Rambla y Mandarache. La regidora también avanzó que el pliego de la licitación, que se está ultimando, fijará en dos años la duración del servicio, ampliable por otros dos más y que contará con diversos criterios de evaluación para elegir la mejor oferta.

Entre estos criterios, Arroyo señaló que, por ejemplo, se valorará el aumento progresivo anual de un 15% más en número de bicicletas disponibles. También se tendrán en cuenta las experiencias anteriores que hayan podido tener las empresas candidatas en otras ciudades similares o el tiempo de respuesta que puedan los responsables del servicio ante cualquier incidencia, así como las campañas de divulgación para la concienciación sobre la movilidad.

Lo que no incorporará la licitación será el alquiler de patinetes eléctricos. La alcaldesa fue clara en este sentido y afirmó que "»ante la elevada siniestralidad e infracciones que se están registrando con el uso de estos vehículos, no podemos prohibir su uso, porque excede de nuestras competencias, pero sí podemos no promover su

#### Las dos últimas fases de las obras del proyecto Espacio Algameca ya están en ejecución

uso». De hecho, la regidora confesó que el pliego del contrato ha tardado en cerrarse por este asunto. «Por encima de todo está la seguridad de todos los ciudadanos», dijo Arroyo.

Aprovechando la vista a las obras de Espacio Algameca, la alcaldesa también avanzó la puesta en marcha de una Oficina de la Movilidad, que estará residenciada en el web del Ayuntamiento y, con el apoyo científico de la Universidad Politécnica, mantendrá un contacto activo y permanente con los ciudadanos y colectivos «en aras a favorecer la movilidad en todo el municipio».

Finalmente, sobre las obras junto a la Rambla de Benipila, la regidora recordó que están en desarrollo las dos últimas fases del proyecto, que cuenta con una inversión de 978.000 euros de financiación europea y otros 539.000 euros propios del Ayuntamiento.

A.C.

#### AJE

#### Reclaman más apoyo por parte del Gobierno central y mejores infraestructuras

S. G.

El nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE) de Cartagena, Pablo Nario,
aprovechó ayer sus primeras declaraciones en su cargo para reclamar mayor apoyo del Gobiernocentral a los emprendedores y
mejoras en las infraestructuras
de laciudad, sobre todo en materia de transporte, Fue al concluir
la asamblea general del colectivo
que le eligió como máximo representante de los jóvenes empresarios del municipio.

Nario también puso el foco en la necesidad de trabajar «en la inserción laboral de aquellas personas que lo tienen más complicado para acceder a un puesto de trabajo».

Sobre la propia Asociación, su nuevo presidente precisó que en los últimos tres meses se ha ampliado un 20% el número de socios, concretando que quizá el sector inmobiliario sea el que más se encuentra presente entre los integrantes del colectivo. Por contra, Nario confesó que el comercio local apenas tiene representación en AJE.

La alcaldesa Noelia Arroyo, presente en la asamblea, avanzó que firmará un convenio con AJE para fornentar vocaciones empresariales desde los centros educativos y promover el cooperativismo.

#### Servicios

### Limpieza de 8.315 imbornales frente a la llegada de las lluvias

Los equipos de mantenimiento han retirado la suciedad en el 84% de los sumideros

L. O.

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Infraestructuras, ha planificado la limpieza de 8.315 imbornales en el municipio para atender con garantías los posibles episodios de lluvia que puedan producirse en el mes de septiembre.

Adía de hoy, ya se han limpiado 7.018 sumideros en los sectores



Dos operarios trabajan en la limpieza de la red de imbornales.

Estación, Alameda de San Antón, Nueva Cartagena, Urbanización Mediterráneo, Barriada Hispanoamérica, Barriada Cuatro Santo, La Azohía, Vista Alegre, La Aljorra, La Puebla, El Hondón, La Aparecida-Los Salazares, El Bohío, Barriada Virgen de la Caridad, Ensanche, Ciudad Jardín, Canteras, Los Dolores, Centro Ciudad y Cabo de Palos.

En cuanto a los imbornales que aún quedan por limpiar, actualmente los servicios de mantenimiento están trabajando en el Barrio de la Concepción, Santa Lucía, La Palma y Torreciega.

Además, se ha procedido a la limpieza de las ramblas del Hondón, en la antigua fábrica de soja; Benipila, tanto en su zona de Nueva Cartagena como en el tramo urbano; la de la Media Legua; Vista Alegre, junto a la carretera N-322; y Escombreras en el acceso a la dársena.

#### Actuaciones complementarias

Todas estas actuaciones son complementarias a las labores de mantenimiento que lleva a cabo el ayuntamiento a lo largo de todo el año, principalmente en otros tramos considerados urbanos de ramblas, cuando se detecta falta de limpieza en previsión de episodios de lluvia. La Opinión Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Evento. Sostenibilidad



#### ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquin Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de ACCIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, líder mundial en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican medidas especificas en ámbitos de movilidad, circularidad de materiales, control de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de

Madrid sea conocido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación y reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento, de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Espanola de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Mollinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de AC-CIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

#### Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los próximos 10 años. 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquin Mollinedo, 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza, como replantando árboles'.

Otro de los invitados a esta mesa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf, ha ofrecido datos muy significativos como que España es líder en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre está invirtiendo en nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA
Open de España se ha mostrado
muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es
importante establecer cada año
nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el
uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a
utilizar'.

#### **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo
Director general de RRII,
Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy Director gerente de la Real Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva, sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»

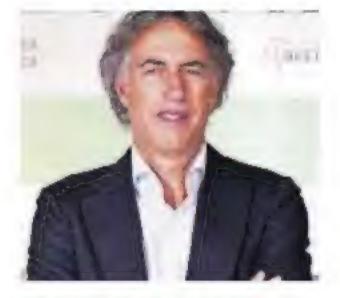

Gerard Tsobanian
CEO Madrid Trophy Promotion y
presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora»

D. N.



El recinto ferial del Huerto de la Rueda es estos días un hervidero de actividad.

#### **Fiestas**

## Cuenta atrás para la Feria con un despliegue sin precedentes

Según el alcalde, este año el operativo logístico es «el más amplio de la historia» • La inclusión tendrá un papel destacado

DANIEL NAVARRO

Centenares de personas se afanan para preparar todo lo necesario para la Feria de Lorca. Y es que, con la inauguración de la misma prevista para este viernes a las 21.00 horas, tanto los servicios públicos como los privados trabajan a destajo con el objetivo de tenerlo todo listo. En este sentido, el Ayuntamiento ha desplegado, según el alcalde, Fulgencio Gil, el operativo

logístico «más amplio de la historia». Así, los trabajos se centran en las principales zonas de afluencia durante los festejos; esto es, el centro, el recinto ferial del Huerto de la Rueda y el Coso de Sutullena, que se incorpora a las celebraciones por primera vez desde 2010.

De hecho, en la plaza de toros se ha concentrado gran parte de los esfuerzos, puesto que acogerá los grandes conciertos, además de eventos taurinos y relacionados con el mundo del caballo. «Este año se estrena el Coso de Sutullena como espacio polivalente. Para ello se ha mejorado el arenado del ruedo, se ha limpiado y se ha llevado a cabo una campaña sanitaria para desalojar numerosas palomas, que estaban produciendo un gran perjuicio al inmueble», detallaba el regidor lorquino.

Se contemplan cuatro «días sin ruido» en las atracciones para las personas con TEA

Asimismo, en esta y las demás ubicaciones se han instalado diez camerinos y casetas para servicios municipales, 17 jaimas y ocho escenarios repartidos entre las distintas plazas que albergarán conciertos, además de una batería de carpas y toldos. Y está prevista la instalación de 60 aseos químicos, incluidos para personas con movilidad reducida y, repartidas por toda la ciudad, más de 50 tomas de agua provisionales. También se han dispuesto 9.400 sillas, así como varios equipos audiovisuales y de megafonía. El Ayuntamiento está realizando tareas de acondicionamiento en todo el Huerto de la Rueda y de los espacios de alrededor.

#### Apuesta por la accesibilidad

Por otro lado, este año también se ha hecho una apuesta decidida para hacer la Feria más accesible. Así, los conciertos contarán con sistemas para procurar la ausencia de barreras durante los mismos. Y se mantiene la gratuidad en las atracciones para los acompañantes de personas con discapacidad. Dentro del programa de la Feria se contemplan cuatro «días sin ruido» para que niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan disfrutar de un espacio libre de ruidos y luces. «Del lunes 23 al jueves 26 de septiembre, entre las 18.00 y las 21.00 horas, se paralizará la música en las atracciones. Una iniciativa pensada para que niños, e incluso las personas adultas, con necesidades especiales puedan acudir durante estos cuatro días a disfrutar de las atracciones con total tranquilidad», explicaba la edil de Festejos, Mari Huertas García.

No obstante, a pesar de estas medidas, desde el PSOE pedían dar un paso más en lo que a accesibilidad se refiere al reclamar la instalación de baños adaptados para las personas con ostomías.

D.N.

#### **Tauromaquia**

#### Los enganches volverán a la plaza de toros catorce años después

D. N.

La tradicional exhibición de enganches de la Feria de Lorca volverá a celebrarse en el Coso de Sutullena 14 años después. «Va a ser un día muy bonito para los aficionados al mundo de la tauromaquia y de los enganches», destacaba ayer el alcalde, Fulgencio Gil. Y es que, tras más de una década, decenas de carros de caballos recorrerán el albero de la plaza horas antes de la corrida en la que se citarán Cayetano Rivera Ordóñez, Alejandro Talavante y Paco Ureña, una jornada para la que ya casi no quedan entradas.

Todos estos eventos tendrán lugar este domingo 22, comenzando con la exhibición a partir de las 12.00 horas. A la misma ya han confirmado que acudirán más de cuarenta cocheros de toda Murcia, así como de las comunidades vecinas. Una vez finalizada la muestra, se llevará a cabo un recorrido urbano.

«Volvemos con muchísima ilusión por recuperar la Plaza de Toros. El escenario es emblemático y la exhibición lucirá mucho más», destacaba la presidenta de la Asociación de Enganches de Lorca, Lola Sánchez. También, dentro de la programación de la Feria, la Asociación de Enganches llevará a cabo el día 28 su tradicional paseo ecuestre.

#### Infraestructuras

### Un concurso decidirá cómo será el corredor verde del soterramiento

Comienzan los trabajos de demolición del antiguo almacén de Renfe en la Alameda de Cervantes

D. NAVARRO

El diseño de los nuevos espacios urbanos generados una vez termine el soterramiento de las vías en el casco urbano será decidido mediante un concurso de ideas. Esta propuesta, expresada por el alcalde a principios de año – que recogía la idea de Juan Jódar, presidente de Ceclor – era sugerida a su vez por el líder de la oposición



El antiguo almacén de Renfe en la Alameda de Cervantes, ayer.

local, Diego José Mateos, quien pedía al equipo de Gobierno un proceso participativo para que «todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar y sentirse orgullosos de haber contribuido al diseño de su ciudad». Así, el secretario general del PSOE anunciaba que su formación política llevaría una iniciativa al respecto al próximo Pleno.

«La previsión de finalización del proyecto es dentro de dos años, en 2026, por lo que creemos que hay tiempo para pensar y decidir qué queremos hacer en estos tres kilómetros de superficie», indicaba el anterior regidor.

Tras esta comparecencia, el edil de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, acusaba a Mateos de «copiar literalmente» la propuesta realizada por el alcalde hace meses. En este sentido, el concejal informaba de que el Gobierno local proyecta dotar a Lorca de 10 kilómetros de corredores verdes y nuevas alamedas.

Mientras, las obras para soterrar las vías siguen avanzando, desarrollándose en varios puntos de la ciudad, este miércoles daba comienzo la demolición del antiguo almacén de Renfe en la Alameda de Cervantes, a pesar de las peticiones ciudadanas y municipales en favor de su conservación.

#### JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Santomera

## «Las decisiones en movilidad nunca son sencillas, pero mejoran la calidad de vida»

JAVIÉR VERA

En los últimos años asistimos a una 'renovación' de ciudades y municipios en el ámbito del transporte, a través de iniciativas y proyectos en los que la sostenibilidad se erige como piedra angular para promover unos núcleos urbanos amigables con el cuidado del medioambiente, siempre con un ojo en la protección vial tanto de los usuarios de vehículos como del resto de la ciudadanía. Es uno de los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad, a la que Santomera se ha 'subido' para hacer del municipio un lugar más eficiente y seguro.

#### - Tras un estudio de movilidad realizado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia, su ayuntamiento ha decidido restringir el tráfico en la calle del Calvario. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta medida?

 Las acciones integrales de movilidad sostenible en Santomera tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, optimizar la movilidad, reducir el impacto ambiental, mejorar la seguridad vial e impulsar la cohesión social. La calle del Calvario registraba un volumen de tráfico elevado, con más de mil vehículos al día, cifra muy superior a lo que puede soportar por sus características. Esto provocaba un embudo en la circulación y ponía en riesgo la seguridad de peatones y conductores.

#### - En consecuencia, varias calles del municipio verán modificado su sentido, así como el recorrido de la línea de autobús. ¿Cree que la ciudadanía lo aceptará de buen grado?

 Las decisiones en movilidad nunca son sencillas, siempre son opinables. Soy consciente de que estos cambios supondrán unos días de adaptación y seguro que habrá quienes no las compartan, pero la satisfacción del descanso y la mejora de la calidad de vida de los vecinos del Calvario hace que esta sea una de las mejores decisiones que hemos tomado. No solo está sostenida con rigor científico, sino que era de sentido común. Desde hace una semana, una gran cantidad de vecinos tienen una vida más saludable, con menos contaminación atmosférica y acústica, el tráfico circula de manera más ordenada y lógica y hemos incorporado una vía semipeatonal que ayudará de manera determinante a emprender un cambio de hábitos en la movilidad y nos acerca a una Santomera del futuro, más sostenible.

En cuanto al cambio del itinerario del autobús, era algo inevitable. Su paso por el núcleo urbano dificultaba la circulación en varias calles de doble sentido y en cruces de di-



Emprendemos un cambio de hábitos en la movilidad que nos acerca a una Santomera del futuro, más sostenible»

Esta medida nos ayuda a cuidar el modo de vida tradicional de los vecinos y vecinas en las calles de nuestro pueblo»

fícil giro y, sobre todo, ponía en peligro continuamente a peatones, al pasar por calles con aceras estrechas. Además, las paradas alternativas están ubicadas a escasos dos minutos, de manera que no supone un gran perjuicio para los usuarios. Al mismo tiempo, contaremos con nuevas paradas en los barrios de la Venta y los Mauricios, así como en el Polideportivo Municipal, facilitando la inclusión de personas que viven en zonas rurales y el acceso a la práctica deportiva. Creo que, en conjunto, todas estas medidas son muy positivas y serán bien aceptadas.

#### Una medida que también va encaminada a 'cuidar' del casco histórico de Santomera, ino es asi?

 Efectivamente, esta medida también contribuye a reducir la contaminación en nuestro casco urbano. Y, más allá, nos ayuda a cui-

dar el modo de vida tradicional de los vecinos y vecinas en las calles de nuestro pueblo, evitando que se transformen en avenidas impersonales donde vehículos de todo tipo circulan a gran velocidad.

Esto acaba de empezar y debe culminar con la circunvalación oeste, que sacará del casco urbano el tráfico de la carretera de Abanilla, como alternativa a la autovía del bancal. Este tiene que ser el objetivo de todo un pueblo.

#### – ¿Qué otras acciones se han tomado desde el Ayuntamiento de Santomera para mejorar la seguridad vial?

- Desde nuestra llegada, en junio de 2023, hemos instalado señales luminosas en la calle Maestro Puig Valera (travesía de la N-340), a la altura de la iglesia, y actuado sobre varios cruces peligrosos, regulándolos con semáforos o mediante cambios de sentido de las calles. Además, se han realizado diferentes campañas de control y reducción de la velocidad en el municipio, así como de consumo de alcohol o uso del móvil al volante. La implantación de todas estas medidas viene marcada por el estudio de movilidad, pero puedo adelantar que en breve instalaremos señales luminosas en el cruce del cementerio, uno de nuestros puntos más conflictivos.

#### - ¿Teme que el incremento del uso de vehículos de movilidad personal, como es el caso del patinete, pueda suponer un riesgo tanto para quien los usa como para el resto de conductores y peatones?

 — El uso del patinete ha transformado nuestras calles, como las del resto del país. Estamos trabajando en una nueva ordenanza municipal que regule su uso y que este no suponga un riesgo ni para sus conductores ni para el resto de las personas.

#### – ¿Cómo incentivaría aún más el uso de bicicletas y transporte público para hacerlo atractivo para la ciudadanía?

 Sin duda, son dos prácticas que debemos fomentar. El estudio de movilidad contempla el trazado de una ruta de movilidad sostenible, en bici o a pie, por el núcleo urbano y por el término municipal, que transformaría Santomera en un pueblo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Respecto al transporte público, dada la cercanía con Murcia, Santomera es un municipio que hace un importante uso del autobús; no obstante, para que siga creciendo es vital tener las frecuencias y servicios adecuados. Desde nuestra llegada, hemos conseguido importantes logros, como la vuelta de la línea 36 o el aumento de las frecuencias, pero seguimos colaborando estrechamente con la Dirección General de Movilidad para velar por las necesidades de la ciudadanía.

### **REGIÓN EMPRESARIA**

Jueves, 19 de septiembre de 2024



Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage.

#### Exposición

## Feria de Antigüedades y Salón de Vehículos Clásicos en IFEPA

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia acogerá estas interesantes actividades entre el 27 y el 29 de septiembre

L. O.

Casi 100 expositores llegados desde varios puntos de la geografía nacional, y de otros países como Gran Bretaña y Francia, formarán parte del 'XXI Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage', un certamen comercial de venta directa. catalogado como el más visitado del país de estas características.

Se trata de una feria dirigida a

coleccionistas y decoradores, siempre en busca de piezas únicas y originales, un lugar idóneo para quienes sienten curiosidad por las nuevas tendencias decorativas y por las vidas de las generaciones anteriores, a través de los objetos.

Más de 40.000 piezas serán expuestas en este evento único en el sureste español, organizado por IFEPA de la mano de la empresa Llobregat S.F., donde los asistentes podrán participar en varios talleres gratuitos sobre restauración de muebles, y participar en el sorteo

de un elegante reloj sobremesa de la década de los 50.

Antiguo-RETRO AUTO, coorganizado por el Club Ruta del Sol de Murcia, en colaboración con el Club Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, de Torre Pacheco. Más de 200 vehículos clásicos y antiguos harán las delicias de los asistentes a un evento en el que se reunirán aficionados que reconstruyen coches clásicos y antiguos, motocicletas, repuestos, clubs y asociaciones. ■

#### Servicios financieros

## Los primeros pasos de una empresa, de la mano de BBVA

La entidad es pionera en ayudar a aquellos emprendedores que quieran montar su empresa en todo el proceso sin ningún coste adicional

L.O.

BBVA pretende fomentar el emprendimiento y acompañar a los emprendedores en la creación de su empresa. El banco, junto a la asesoría Ayuda T Pymes, ayuda al cliente de principio a fin, desde que tienes la idea hasta que se tiene la empresa lista para operar. Es decir, en todos los trámites legales y también en la puesta en marcha de la cuenta bancaria. El proceso de constitución de una empresa, en muchas ocasiones suele ser tedioso. BBVA, como banco innovador y que acompaña a las nuevas pymes,

pretende con este nuevo servicio aliviar la desazón que provoca tanta burocracia.

Con este asesoramiento sin coste desde el principio (el cliente solo paga los gastos de registro y notario), los asesores especialistas acompañarán a los emprendedores en cada paso del camino para facilitar y agilizar las gestiones de constitución de una empresa. Los emprendedores pueden acceder a la página web (teayudamosacreartuempresa.com), en dónde el cliente tendrá que incluir los datos para dar los primeros pasos en la constitución de la empresa siempre con la ayuda de un asesor.



BBVA apoya a los emprendedores desde antes, incluso, de ser clientes.

#### Asociación empresarial

### Amefmur se reúne en Caravaca de la Cruz con motivo del Año Jubilar

La asociación organizará la IV edición del Foro Avanza el 26 de septiembre en el Victor Villegas

L. O.

La junta directiva de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) se desplazó el pasado 13

de septiembre a Caravaca de la Cruz para celebrar una reunión de trabajo con el fin de analizar los principales retos a los que se enfrentan estas compañías en el futuro próximo. La delegación fue recibida en el municipio por el alcalde de Caravaca de la

De forma paralela, se celebra el XXI Salón del Vehículo Clásico y

Junta directiva de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur).

Cruz, José Francisco García, y el Hermano Mayor de la Basílica de la Vera Cruz, Luis Melgarejo.

Durante el encuentro en la ciudad, a la que desplazaron con motivo del Año Jubilar 2024, también se anunciaron y formalizaron los nuevos miembros de empresas familiares a su junta directiva. Francisco Hernández, CEO de Vidal Golosinas; Rosa López, directora de operaciones de Global París; Inmaculada Sánchez, directora de Compras de La Pastora; y Estefanía Hidalgo, directora de Calidad de Hida Alimentación, asumieron sus nuevos roles con el propósito de reforzar el tejido empresarial familiar en la Región.

El presidente de Amefmur, José María Tortosa, señaló que estas adhesiones son un «nuevo impulso para la asociación. Cuatro compañías referentes en sus sectores y su experiencia y conocimiento nos permite fortalecer nuestra capacidad para seguir apoyando la prosperidad de las empresas y familias empresarias».

Además, la asociación organizará la IV edición del Foro Avanza el 26 de septiembre en el Auditorio Víctor Villegas. Este evento, en colaboración con la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y el Instituto de Fomento, se convertirá en un punto de encuentro para compartir experiencias y debatir sobre el presente y futuro de estas firmas.

Región Empresaria | 23



ENAE Business School, galardonada con las cinco estrellas QS.

#### Reconocimiento

## ENAE Business School recibe la distinción de cinco estrellas QS

La escuela de negocios murciana reafirma su estatus como referente global en la educación y se consolida entre las mejores del país

LO.

ENAE Business School ha alcanzado un nuevo reconocimiento en su trayectoria educativa al obtener la prestigiosa calificación de cinco estrellas en el QS Stars Rating System, uno de los indicadores más respetados a nivel internacional para evaluar la calidad de las instituciones de educación superior.

Con este logro, ENAE se sitúa en

un selecto grupo de tan solo ocho instituciones españolas que han alcanzado esta distinción, junto a algunas de las universidades y escuelas de negocios más reconocidas del mundo.

Haber alcanzado la máxima puntuación refleja el compromiso de ENAE con la excelencia académica y su capacidad para preparar a profesionales altamente cualificados en un contexto empresarial globalizado.

Este reconocimiento no solo resalta la fortaleza de su oferta educativa, sino que posiciona a ENAE a la vanguardia de la formación en negocios, respondiendo a las exigencias de un entorno internacional cada vez más competitivo y en constante transformación.

La obtención de las cinco estrellas QS tiene un impacto significativo en el presente y futuro de los estudiantes de ENAE. Este reconocimiento refuerza la calidad y prestigio de su formación, mientras que los futuros estudiantes pueden confiar en que se les brindará una educación de primer nivel.

#### En el Aeropuerto de Sevilla

## Grupo Sureste refuerza el bienestar de su plantilla

La empresa implementa un sistema de retribución variable que beneficiará a los empleados de los filtros de seguridad

L.O.

Grupo Sureste, líder en servicios de seguridad privada, ha alcanzado un importante acuerdo con el Comité de Empresa del Aeropuerto de Sevilla para implementar un sistema de retribución variable que beneficiará a los trabajadores de los filtros de seguridad.

Este nuevo sistema de retribución variable está basado en los indicadores de calidad que AENA utiliza para premiar el buen desempeño en los aeropuertos. Grupo Sureste ha decidido repartir un bonus equivalente al 50% del bonus que recibe AENA por el excelente trabajo de los empleados, lo que puede suponer una mejora salarial mensual de más de 100€, y hasta casi un salario adicional al año.

«Este acuerdo no solo es un reconocimiento al esfuerzo diario de nuestros trabajadores, sino también una forma de asegurar que mantengamos un ambiente laboral positivo y comprometido», afirmó Ivet Ramón
Muñoz, CEO de Grupo Sureste,
durante la firma. «Nuestro éxito
depende de nuestro equipo, y estamos orgullosos de poder darles
algo a cambio que refuerce su
bienestar».■

Grupo Sureste



Firma entre Grupo Sureste y el Comité de Empresa del Aeropuerto de Sevilla.

Fundacion Sabic

#### Social

### La Fundación Sabic homenajea a La Aljorra a través de la fotografía

Hace entrega de los galardones del primer concurso de relatos 'Memorias de Casa Grande'

L. O.

Con la iniciativa 'Memorias de Casa Grande', Sabic ha querido rendir un homenaje a su comunidad vecina por el vínculo histórico que une a la población de La Aljorra y la compañía, a través del primer concurso de relatos y la recopilación de fotografías sobre este lugar tan emblemático.

Esta colección de recuerdos re-



Ganadoras del concurso de relatos 'Memorias de Casa Grande'.

coge vivencias e imágenes de los vecinos de La Aljorra y alrededores durante épocas en las que las tierras eran de uso agrícola y ganadero. En la actualidad este edificio, que antaño sirvió de casa de la finca con el mismo nombre, se encuentra en el Complejo Industrial de Sabic en La Aljorra. Por ello, la empresa ha emprendido esta iniciativa que contribuye al sentimiento de comunidad de los habitantes presentes y pasados evocando la memoria histórica del lugar y compartiendo vivencias personales y recuerdos familiares.

Tanto en el concurso de relatos cortos, como en la recopilación histórica de fotografías, han participado personas de la zona que han enviado textos muy emotivos de vivencias y experiencias que giran en tomo a Casa Grande y al entorno en el que se ubica el Complejo Industrial.

Las ganadoras del concurso de relatos, ambos originales e inéditos, cuyo premio ha entregado la Directora del Complejo Industrial, Mahue Sánchez, y miembros del Jurado que trabajan en Sabic, han sido Concepción Saura Martínez, con su relato Los Domingos en la Casa Grande (primer premio); y Toñi Sánchez García, con su relato Vivencia de María Jesús García García (segundo premio).

Ayto. de San Javier



La consejera Sara Rubira ayer, durante la visita a las obras del nuevo sistema de captación de pluviales.

#### San Javier

## Un nuevo colector evitará inundaciones en Ciudad del Aire

El sistema de captación de aguas pluviales, que incluye una zona verde, supone una inversión total de dos millones de euros

LA OPINIÓN

Los trabajos para la construcción de un nuevo sistema de gestión de aguas pluviales en San Javier avanzan tras el inicio de las obras en julio. Se trata de una nueva infraestructura con la que se incrementará la capacidad de retención de agua en el municipio y se evitará que las escorrentías que generan las fuertes lluvias terminen en el Mar Menor.

«Cuando este parque inundable esté terminado, vamos a ser capaces de contener 3,6 millones de litros de agua», aseguró ayerla consejera de Agua, Sara Rubira, durante una visita a las obras, «agua que posteriormente se evacuará a la red de saneamiento y llegará a la estación depuradora del municipio donde será tratada», añadió.

Se trata de una importante actuación a la que el Gobierno regional destina más de 2 millones de euros y que dotará además al municipio de nuevas zonas verdes. «Hoy estamos viendo lo que será el depósito en el que se acumulará el agua, pero dentro de unos meses todo esto quedará cubierto por un nuevo parque con zonas ajardinadas, juegos infan-

Se prevé que la infraestructura hídrica esté terminada a finales del próximo año

tiles y un área para mascotas con el que también ayudaremos a mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Javier», agregó Rubira.

Además, para incrementar la sostenibilidad del proyecto, este sistema de drenaje será capaz de autoabastecer las necesidades de riego que pueda tener este parque gracias al depósito que se construirá en la zona sur de la parcela. Se trata de un proyecto impulsado por la Dirección General de Agua que está financiado con fondos de la Unión Europea Next Generation y con fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región. Se estima que los trabajos estén terminados a finales del año 2025.

#### Más protección

Esta actuación se suma a las ya emprendidas en el municipio de San Javier como la ampliación del tanque ambiental de la depuradora, con la que se ha aumentado la capacidad de retención de agua hasta llegar a los 44.000 metros cúbicos.

«Estas actuaciones dejan claro el compromiso del Ejecutivo de Fernando López Miras a la hora de mantener la excelencia en la gestión del cíclo integral del agua en los municípios del Campo de Cartagena y en el entorno del Mar Menor», recordó la consejera. «El proyecto, sumado a otras infraestructuras ya terminadas como los tanques de tormentas de Torre Pacheco y La Unión, o el tanque de playa Honda, que está a punto de ponerse en marcha, eleva la inversión de los últimos años a 14,6 millones de euros», concluyó Rubira.

Además, otro beneficio de estas infraestructuras es que podrán retener un total de 98.900 metros cúbicos y reducir, de esta manera, la entrada de aguas de escorrentías que generan las lluvias intensas en el Mar Menor.

#### Alcantarilla

#### Puertas abiertas para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer

L. O.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcantarilla (Afade) celebrará una jornada de puertas abiertas mañana, a las 10.00 horas, en sus propias instalaciones. El evento se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y coincide con el XXV aniversario de la entidad.

La jornada contará con la asistencia de autoridades, quienes se unirán a la comunidad para reflexionar sobre la importancia de la concienciación y el apoyo a las personas afectadas por la patología. Durante el evento, los asistentes podrán conocer de cerca los servicios que ofrece Afade, así como las actividades que se realizan en el centro de día especializado. «Con esta jornada de puertas abiertas, queremos recordar el lema 'ellos no pueden evitarlo, tú sí, no les olvides'», declaró Julia Fernández Sánchez, presidenta de la organización.

El evento incluirá visitas guiadas por las instalaciones, talleres informativos y la oportunidad de dialogar con profesionales especializados en el cuidado de estas personas. Por ello, Afade ha invitado a todos los interesados a participar en esta conmemoración y a conocer el trabajo que se realiza para mejorar la calidad de vida de los afectados.

#### Molina de Segura

#### Los Moros y Cristianos tomarán la localidad del 26 al 6 de octubre

El programa de Moros y Cristianos fue presentado este miércoles en el Mudem. Las fiestas, que se desarrollarán en la localidad del 26 de septiembre al 6 de octubre, contarán con variedad de actos, entre los que cabe destacar el pregón a cargo del reportero Antonio Liza; la embajada Entrega de Mulinat As Sikka, por primera vez en el Teatro Villa; la Procesión de las Antorchas; la ofrenda floral a San Vicente Mártir; el Gran Desfile; la conferencia Episodios Históricos de Molina de Segura: María Quesada, Señora de Molina yun largoetcétera. L. O.



Associated Press / LaPresse



El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

## Séneca señalaría a Trump

Lo más cierto y comprobable es que los tiros van a favor de quien se aprovecha de ellos



'CUI PRODEST'

JOSEP MARIA FONALLERAS

Aviso: contiene 'spoilers'. En una escena de Civil War, la película que narra una hipotética guerra civil contemporánea en Estados Unidos (no está claro que se trate de un conflicto ideológico, sino más bien territorial), uno de los protagonistas, un periodista, contempla cómo el presidente de la nación está en el suelo, encañonado por unos soldados enemigos. Le pide un titular: «¡Necesito un titular!», dice. Y el presidente, abatido y asustado, contesta: «Diles que no me maten». Salvando las distancias entre realidad y ficción, esta es la cancioncilla que entona con más entusiasmo el candidato Trump, más allá de la tonada que ya se ha hecho viral, la de los gatos, los perros y los animales de compañía de Springfield. Parece estar cómodo en este estado repetido de víctima. Y parece que saca (o quiere sacar) un rédito electoral. Dos atentados (¿o lo escribimos entre comillas?) en dos meses es un récord bastante notable, aunque es curioso observar cómo, con el paso de las horas, los intentos de magnicidio se diluyen en un magma confuso en el que no se puede descartar una torpe maniobra de propaganda. Aver, seamos claros: yo no me adhiero a ninguna teoría de la conspiración y trato de ser lo suficientemente iluso para admitir, aunque me cueste, que hay gente que quiere asesinar a Trump y que es capaz de poner en práctica los deseos homicidas. Pero vayamos a los clásicos. Séneca es quien se inventó la expresión 'Cui prodest', que es una pregunta sobre el beneficiario último de una acción determinada, especialmente en un crimen, «El que se aprovecha de un crimen es, de hecho,

quien lo ha cometido». Admitamos, pues, que aquella bala que le rasgó la oreja se dirigía al cerebro, y que ese señor que se escondía entre los setos quería de verdad disparar a Trump mientras el magnate intentaba introducir una bola en un agujero en un campo de golf. Por cierto, dicen que acabó con un golpe en el 'green', ja pesar de la amenaza!

Son crimenes. O se acercan a la categoría de crímenes. Pero también son la antesala para que Trump pueda decir que «a consecuencia de esta retórica comunista de izquierdas (¡la de Kamala Harris, por Dios!) las balas vuelan; y esto solo puede empeorar». Y el secuaz Elon Musk, aunque después ha dicho que era una broma, hacía una pregunta retórica e insidiosa: «¿Por qué la gente quiere matar a Trump y nadie quiere asesinar a Harris o Biden?». En la respuesta (la incorrecta, la que él no admitiría) existe una posible resolución del rompecabezas. Pues porque Kamala Harris no necesita, electoralmente, simular que quieren matarla. En las ficciones en torno a la Casa Blanca, todo un género cinematográfico, hay de todo. Análisis políticamente sensatos, tiranteces personales, conflictos sexuales, escenas de acción, maniobras maquiavélicas, estrambóticas paranoias y distopías increíbles. No nos puede extrañar nada. No estoy diciendo que todo sea mentira, pero lo cierto (lo más cierto y comprobable, más allá de los francotiradores enloquecidos) es que los tiros van a favor de quien se aprovecha de ellos.

Séneca señalaría a Trump.■

Josep Maria Fonalleras es escritor

## Contra el fango, periodismo

El único antídoto contra las máquinas del fango es la libertad de expresión. Y el periodismo nos enseña a usarla



DULCE JUEVES
ENRIQUE ARROYAS

Es lo primero que les digo a mis alumnos en clase. No es lo mismo la verdad que la búsqueda de la verdad. No es tarea del periodismo decir la verdad, sino buscarla. Si fuera lo primero, sería muy fácil. Cada uno diría su verdad y encontraría mil razones para justificarla, que es lo que ocurre ahora en estos tiempos de relativismo y olvido de los valores fundamentales del periodismo. La verdad se dice en los territorios de la certidumbre, pero se busca a través de lo incierto, el error, lo provisional, lo incompleto, la discusión y, por lo tanto, lo que necesita por encima de todo es libertad. La libertad de expresión es la medida de todas las cosas. Hay una relación directa entre su fuerza y la salud de una democracia. Cualquier norma que la limite supondrá un obstáculo hacia la verdad, aunque también los obstáculos forman parte de su búsqueda.

El problema de las medidas del Gobiemo contra la desinformación es que se toman desde la apropiación de la verdad, como si esta fuera una y estuviera firmemente anclada en un bando, el suyo. De la negación de la pluralidad vienen todos los males en la política. Eso les lleva a ver máquinas de fango por todas partes, pero siempre enfrente. Desde su imagen de sociedad ideal, construida como una torre a salvo de cualquier perspectiva que no sea la suya, ellos deciden qué es bueno y qué se puede decir. Y el problema se agrava cuando se arrastra la libertad de expresión hacia el campo de batalla de la guerra cultural, es decir, cuando no solo se miran las cosas desde una posición de certeza y superioridad moral, sino cuando esa mirada está enfocada por el desprecio e incluso el odio hacia quien piensa diferente,

cuando cualquier posibilidad de encuentro se malogra por el miedo y la violencia. Ninguna ley que surja del enfrentamiento y el dogmatismo contribuirá a oxigenar el espacio del periodismo, ya de por sí colonizado por ese tipo de política miope.

Con la excusa del fango, el Gobierno pretende dirigir el debate público y controlarlo. No es el único. En distintos países de todo el mundo, los gobiernos han decidido tornar medidas drásticas contra el debate público en Internet. Algunas medidas pueden estar justificadas, pero otras son formas disfrazadas de censura. El periodismo debería resistirse con las pocas fuerzas que le quedan, porque no hay función más importante entre las que desempeña en el debate que la de cuestionar los relatos que intenta imponer el poder político. No nos fiemos de quienes atacan al periodismo. La medida más urgente para sanear el debate público es, por el contrario, fortalecerlo. Así se plantea en Francia, con iniciativas para fomentar el pensamiento crítico en todos los niveles del sistema educativo. El único antídoto contra las máquinas del fango es la libertad de expresión. Y el periodismo nos enseña a usarla, a pie de calle, en la confusión de los días, a través del hábito de la observación, la investigación atenta, la interpretación. Como decía Kundera sobre el arte de la novela, también el periodismo «enseña al lector a sentir curiosidad por los otros y a tratar de comprender verdades distintas de la suya propia». Ese aprendizaje no es fácil, sobre todo porque encontrará siempre enfrente al poder.■

@enriquearroyas



26 | Opiniones

Jueves, 19 de septiembre de 2024 La Opinión

## Las víctimas, ¿también habrán olvidado?

La justicia ha desamparado a las menores de una red de prostitución al servicio de un grupo de empresarios murcianos. Han pasado diez años. Ya se habrán olvidado, parece decirnos esta resolución a la que se ha llegado merced a un acuerdo con la Fiscalía, que impedirá que los acusados de prostituir a niñas de entre 13 y 17 años tengan que pisar la cárcel.

Porque es realmente alarmante constatar cómo ampara el sistema a estos acusados de prostituir a menores. No sabemos si por complicidad, por pactos de silencio o por negligencia, estos sujetos no pisarán la cárcel y los estamos viendo irse de rositas, sonriendo al tendido. ¿No era el asunto lo suficientemente sensible como para agilizar en lugar de dilatar las diligencias? Encontramos clasismo, además de machismo en la sentencia: la vulnerabilidad social y económica de las víctimas («pasaba por un momento de dificultades económicas, lo que le hacía más fácil que pudiera ceder» dice la sentencia) frente a empresarios poderosos podría haber contribuido a que el caso se haya demorado hasta prescribir. Un sistema judicial que olvida a las víctimas es un sistema intrínsecamente injusto. Una justicia lenta no es justicia.

Al margen de la resolución judicial, este hecho se inscribe en la cultura de la violación, que nos deja ejemplos como el de la letra de la canción que cantó este verano durante las fiestas del pueblo el alcalde de Vita (Ávila): «Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. La subí la faldita y le bajé la braguita (...) La eché el primer caliqueño...» (sic).

Repugnante, ¿verdad? Pues al obispo Javier Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, le parece de lo más normal. Ha declarado que una canción así es «lo que pasa a altas horas de la madrugada, después de haber bebido esto o lo otro». Y nos invita a «no crecer en lo que pudiera ser una sociedad excesivamente puritana, que hace que cualquier texto, que cualquier letra, paUn sistema judicial que olvida a las víctimas es un sistema intrínsecamente injusto. Una justicia lenta no es justicia

#### +MUJERES

COLECTIVO DE MUJERES POR LA IGUALDAD EN LA CULTURA



Los acusados, proxenetas, colaboradores y empresarios, en la vista del pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Murcia.

rezca ser rechazada» (sic, otra vez).

El obispo dice que nos hemos vuelto todos muy puritanos. Nosotros, puritanos.

No ha calculado bien: restar importancia a un comportamiento pederasta es algo que, aunque solo sea de cara a la galería y teniendo en cuenta los miles de casos en el seno de la Iglesia católica en todo el planeta, deberían pensarse dos veces. Pero el subconsciente es lo que tiene: funciona en automático. Y, recordemos, él es quien tiene que velar por la administración de justicia a las víctimas de abusos sexuales. Igual que los jueces en el caso que nos ocupa.

Tanto la letra como la justificación de que a ellos les parece algo frívolo, sin importancia, un chiste, forman parte del argumentario de la fratría masculina. No pasa nada, iba bebido, era de noche, estaba el pueblo en fiestas. A lo mejor ella iba provocando. Si es que algunas parece que lo van buscando.

Hay una fantasía masculina en el acceso al cuerpo de niñas. Ese cuerpo es el lugar donde pueden desplegar todo su poder, sin tener que enfrentarse a mujeres con deseos, con carácter, con iniciativa. Porque en ese contexto, el que tiene el poder es el hombre. Y qué fácil todo. Niñas, mujeres borrachas o

mujeres sometidas químicamente; miren el caso Pélicot, en el que el marido ofrecía la esposa drogada a otros hombres para que la violaran. ¿Eran monstruos estos hombres? No, peor: eran hombres normales. Sus actos son monstruosos, pero ellos no. Los monstruos son la excepción, los monstruos no abundan; los hijos sanos del patriarcado, sí.

Esa cancioncilla, que tanto nos repugna, seguro que haría mucha gracia al grupo de empresarios a los que se ha tardado diez años en sentar en el banquillo por abuso de menores. Esos empresarios que pedían «chicas nuevas», pero que no pisarán la cárcel porque el delito ha prescrito. Los jueces no son ajenos a la fratría machista al no conceder la suficiente importancia a un hecho tan grave como este.

Al acoso, al abuso y a la agresión no se llega por casualidad, ni se llega de golpe, ni se llega por nada: hay toda una cultura de la violación con la que crecemos y en la que nos educamos. Y para romper con esa cultura, hay que denunciar los comportamientos que preceden a la violencia y dictar sentencias ejemplares cuando suceden. Porque de lo contrario, solo nos queda llorar.

Ahora, aunque frente a la presión social la Fiscalía de Murcia se plantee pedir el ingreso en prisión, de momento estos empresarios ya son libres, pueden seguir abusando, pueden seguir induciendo a la prostitución. Ellos, u otros como ellos, sabiendo que no pasa nada, buenos abogados, una dilación judicial y a seguir 'living' la vida loca.

Cierto pragmatismo no le viene mal a la política, pero, en algunas circunstancias, puede estar reñido con la coherencia. No es fácil ejercer la oposición en un país tan polarizado como es actualmente este, donde el presidente del Gobierno se maneja como nadie en utilizar contra sus adversarios las investigaciones que a él y a su familia le comprometen. Véase cómo el «caso Begoña Gómez» está a punto de convertirse en el «caso Peinado» y este llegar a ser la primera víctima de una causa en la que parece clara la culpabilidad de la mujer de Sánchez. Ya digo, no es sencillo calcular los riesgos de una cacería en la que la pieza, sintiéndose acosada, se desenvuelve de esta manera.

Los intentos del Partido Popular de construir una mayoría en la derecha junto con Vox han resultado hasta ahora balones

## Pragmatismo peligroso



de oxígeno para el jefe del Gobierno, en parte porque Feijóo no ha sabido articular a tiempo y como es debido la mecánica de esa estrategia para obtener sus frutos, en parte también porque Sánchez ha estado

más listo en desarticularla, encargándose de convencer a demasiados votantes de que el radicalismo en un bando es mucho más peligroso que el que él mismo practica uniendo su presente y futuro a los separatistas catalanes, los herederos de ETA o la extrema izquierda peronista que tiene a su lado en el Gobierno.

Mimetizándose con sus socios, Pedro Sánchez ha obtenido mejores resultados provisionales que los populares cantinfleando con el partido de Abascal. Ha sabido aprovechar, además, las fugas de agua del contrario en su favor.

La necesidad de ser pragmático en unas circunstancias en las que los votos de un único partido no dan para formar mayorías sólidas puede volver a crear confusión cuando Feijóo habla de establecer relaciones con Junts. El partido de la derecha catalana no ha dejado de encarnar el supremacismo separatista que el propio líder popular dice combatir. Se trata de una interlocución aún más arriesgada y comprometedora que la de Vox.

Opiniones | 27



## ¿Y ahora qué?

La escasa afluencia de las manifestaciones independentistas en la pasada Diada, menos de 75.000 personas según las estimaciones oficiales en el conjunto de las concentraciones descentralizadas que tuvieron lugar simultáneamente en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Tortosa, dan cuenta del delicado momento por el que atraviesa el movimiento. El horizonte político que había dibujado desde 2012,

es decir, la celebración de un referéndum de autodeterminación como paso previo a una rápida consecución de la independencia, se ha saldado con una gran frustración colectiva, por no hablar de los costes económicos, y ha provocado la inhabilitación política de

la generación de dirigentes que lo protagonizó, aunque, paradó-jicamente, sus principales dirigentes, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se resistan a abandonar la primera línea política.

Ahora, desalojado del poder en Cataluña y con una capacidad de movilización muy mermada, eso sí, con un poder determinante en el conjunto de la política española, el independentismo ha de decidir cuál ha de ser su rumbo para los próximos años. No obstante, no parece que los congresos de ERC y de Junts per Catalunya previstos para este otoño vayan a afrontar los dilemas a los que se enfrenta el independentismo en esta una nueva etapa. Más bien esos partidos parecen ensimismados en resolver sus asuntos internos que se reducen, básicamente, a la cuestión de los liderazgos. En ERC un liderazgo muy disputado por la presentación de cuatro candidaturas, tres de las cuales desafían la continuidad de Junqueras y dos, como mínimo, que al no ser continuistas, deberían representar una al-



TRIBUNA LIBRE
ASTRID BARRIO

ternativa estratégica. Pero en Junts ni siquiera eso. Nada ensombrece la preeminencia de Carles Puigdemont cuando no es ni presidente del partido y nada lo ensombrecerá si tras el cónclave recupera la presidencia.

El interrogante es cómo van a ser capaces los líderes del procés de gestionar la nueva etapa y adaptarse a ella y más teniendo en cuenta que sus particulares situaciones personales siguen

irresueltas. Ninguno de los dos se ha podido beneficiar íntegramente de la ley de amnistía, porque los jueces han determinado que esa norma no es aplicable al delito de malversación. En consecuencia, Junqueras sigue inhabilitado para el ejercicio de cargo público hasta 2029, lo que hasta entonces le impide ser candidato, y Puigdemont sigue pendiente de juicio por los delitos de malversación y quizás por terrorismo, y por ello su retomo sin pasar por prisión parece poco probable, a pesar de la performance del 8 de agosto.

> Así mientras los dos principales partidos independentistas no se desembaracen de los líderes que nos condujeron al abismo difícilmente esa etapa po-

> > drá darse por superada y lo personal acabará siempre contaminando lo político. Y hay que tener en cuen-

ta, además, que lo personal no es tan solo su situación judicial, sino la enorme rivalidad existente entre Puigdemont y Junqueras, que ha alimentado y seguirá alimentando una competencia entre los partidos que puede volver a tener unas consecuencias funestas. Y no porque ahora su capacidad de movilización sea muy alta, pero sí porque lo es su influencia política.

Ilustración de Fernando Montecruz.

## La ley de la última oportunidad



CON LA VENIA

JOSÉ MANUEL

HERNÁNDEZ BENAVENTE

«No perdonamos a la gente porque lo merecen: les perdonamos porque lo necesitan». Lo enunció la autora estadounidense Bree Despain y se puede aplicar emocional y también legalmente. En los últimos meses, las redes son escenario de un fenómeno: profesionales que aseguran que, si contratas sus servicios, puedes ser perdonado de todas tus deudas. El método: la segunda oportunidad. En el presente mes de septiembre, que sigue a las vacaciones e incluye la vuelta al cole, en el despacho estamos recibiendo muchas consultas y casos sobre la segunda oportunidad.

Pero, ¿qué es la segunda oportunidad? Es un concurso de acreedores, pero de un ser humano: de una persona que tiene deudas, no de una empresa. ¿Y qué requisitos se han de cumplir para que alguien se beneficie de esta ley? Primero, que la persona en cuestión se halle en una situación de insolvencia actual (esto es, no puede de ningún modo hacer frente a sus deudas) o inminente (cuando prevé que en los tres meses venideros, en forma alguna, va a ser capaz de hacer frente a las citadas deudas). Es entonces cuando la persona afectada puede presentar de forma inmediata declaración de concurso.

Se ha puesto sobre la mesa si teniendo un solo deudor, al que se le deba mucho, se puede una persona beneficiar de esto, pero la actual normativa establece que no se puede presentar un concurso si hay solamente un deudor. Valga por delante que, primeramente, la persona ha de haber intentado un acuerdo de pagos con los deudores. Y es importante acreditar buena fe. Por eso es importante dejar claro que a este procedimiento se ha de acudir de forma extraordinaria, como último comodín financiero: si una persona se aferra a él en más de una ocasión, no acredita buena fe...

Al juez se le han de presentar un inventario de todas las deudas, importes y estado de las mismas, así como las condiciones: si la deuda está judicializada o no, bienes y dinero con los que cuenta la persona que tiene deudas, lista de aquellos a los que debe el dinero... El fin último es claro: que, si no podemos pagar las deudas, se nos perdonen. Pero esto es más complicado de lo que parece. El que suplica este perdón legal ha de cumplir unos requisitos: no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, o multado en algún momento por problemas con Hacienda. Aparte, hay deudas (como la pensión de alimentos de los hijos o los salarios de los trabajadores a su cargo) que no se pueden perdonar del todo: solo una parte.

Al perdón se llega liquidación de todo el patrimonio (en donde no se conserva la vivienda familiar o habitual) o plan de pagos que se puede extender a un plazo de cinco años (donde sí se puede mantener la casa).

¿Quién paga los gastos de abogados y administradores concursales? El deudor que solicita el concurso.

En cuanto a qué tiempo hace falta para completarse un proceso así, aunque, depende del caso, hay que destacar que en Murcia los Juzgados de lo Mercantil son bastante eficientes y suelen tardar entre seis meses y dos años.

Sentenció Victor Hugo que «el futuro tiene muchos nombres: para los débiles, es lo inalcanzable; para los temerosos, lo desconocido, para los valientes, es la oportunidad». En la norma que nos ocupa, la segunda oportunidad, para hacerlo de forma honesta y con buena fe, sería la última oportunidad.

José Manuel Hernández es abogado

#### Encuentro en la Zarzuela

# El Rey e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

El presidente de la Generalitat se reúne con Felipe VI durante dos horas para recuperar una tradición que sus antecesores no cumplían desde 2015

PILAR SANTOS JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Felipe VI y Salvador Illa se reunieron ayer en el palacio de la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El presidente de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumplían desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al Rey. El último president que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno procés, se extendió una hora y 20 minutos.

Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès prefirieron no reunirse con el Rey en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportunidad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía.

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoría absoluta, Illa quiere «normalizar» la relación con el Rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el procés ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en el Salón de Audiencias, ayer llegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba Illa. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotógrafos que habían acudido a cubrir la noticia. «Qué bien. Esto no es lo habitual», afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abriendo a nivel institucional. «Estoy muy contento de estar aquí», dijo cuando una redactora le recordó que desde 2015 ningún presidente catalán había acudido a la Zarzuela.

El Monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela. Con esta cita en Zarzuela se ha querido completar esa nueva etapa de nor-



Felipe VI y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ayer en el palacio de la Zarzuela.

#### Presupuestos Generales del Estado. Negociaciones

## Junts advierte al Gobierno de que si no cumple habrá «derrotas»

Junts per Catalunya da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP

y Vox una ley de Surnar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. «O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias», señaló el diputado Josep Maria Cruset. En la misma línea se pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mensaje en redes sociales: «Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos».

El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad. Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Puigdemont. Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Cataluña a principios de año y que ahora negocia con Junts. El diálogo entre ambos partidos está avanzando. El Gobierno está dispuesto a ceder las competencias. «Nosotros cumplimos los acuerdos», señalan fuentes de Moncloa.

Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, algo que de momento aseguran no estar dispuestos a llevar a cabo, ya que la cesión de inmigración viene de un pacto previo. Y por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sería autorizado por la UE.

malidad. Fuentes del equipo de Illa aseguran que el «respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales del Gobierno» y en ese marco encuadran este cara a cara, informa Sara González. Esas fuentes apuntan que Illa ha valorado «muy positivamente el encuentro» con Felipe VI.

#### Pasar página

lavier Lizon / EFE

Diputados del PSC comentaban ayer en el Congreso que «queda lejos ya» el «impacto» que provocó en una parte de los catalanes el discurso que el Monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia. En aquella alocución extraordinaria desde el punto de vista institucional, el Rey pidió al Estado que reaccionara ante la «deslealtad inadmisible» de Puigdemont, entonces president de la Generalitat. «Todos tenemos que pasar página del procés y cada uno tiene que olvidar una parte de lo que se ha vivido estos años de choque entre Catalunya y el Estado», decía un diputado que tuvo mucho poder en la etapa en la que Miquel Iceta era el líder del PSC.

Por la tarde, Illa participó en el acto de la Diada celebrado en la sede de la Delegación del Govern en Madrid. Todo su discurso estuvo centrado en la «vuelta» de Cataluña y la necesidad de unirse de nuevo a España tras la crisis territorial. «Las ventanas de comunicación y reconocimiento son fundamentales para recuperar el clima de sosiego que estarnos logrando en Cataluña después de años tan difíciles en los que se desperdiciaron demasiadas energías», señaló. Tras recordar que ningún presidente de la Generalitat había participado en este acto en Madrid desde 2011, añadió: «Hay que tender puentes, cruzarlos y trabajar para llegar a acuerdos con vistas el interés general y el bien común».

Ante una representación del Gobierno central muy abultada y en un discurso pronunciado casi íntegramente en castellano, Illa proclamó: «El primer acto político es siempre escuchar, intentar comprender las razones del otro. Voy a recorrer España y sus comunidades de manera regular. Los entendimientos son siempre posibles a través de un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos una España mejor».

El presidente se declaró «consciente de las dificultades y los gritos de los agoreros», pero subrayó: «Por encima del ruido hay una realidad: España y Cataluña han avanzado más cuando han compartido optimismo. La Cataluña del siglo XXI quiere estar en la esperanza, formando parte de una España plural y diversa en una Europa federal. Nada es políticamente posible desde la soledad. Todo puede alcanzarse desde la unión».

Nacional | 29 Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Sesión de control

## Feijóo extrema su oposición y llega a comparar a Sánchez con Franco

El presidente del Ejecutivo acusa al líder del Partido Popular de llevar a cabo una política «avinagrada» que no se corresponde con la realidad del país

**JUAN RUIZ SIERRA** Madrid

Primera sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Núñez Feijóo arrancó fuerte. El líder del PP empleó ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Feijóo, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución», algo que demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «parece no tener fin».

«No se veía una cosa así desde Franco», insistió Feijóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Sánchez, que lleva semanas insistiendo en que el discurso «agónico»



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, ayer.

del PP se encuentra alejado de la realidad que vive España, encontró en la intervención de su adversario un buen ejemplo para justificar su tesis. «Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresi-

denta de la Comisión Europea y la elevación de las previsiones de crecimiento del Banco de España.

«¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?», le preguntó Feijóo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas. Aquí, el líder del PP compartió visión con otro diputado

que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antípodas ideológicas: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC hizo gala de su pesimismo sobre el mandato de Sánchez. Pero Rufián se centró en Junts, un día después de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, para regular los contratos de alquiler de habitaciones y viviendas por temporada.

#### Moción de censura

«Fue un voto miserable», señaló el dirigente republicano, recordando que el bloque de la «derecha y la ultraderecha», formado por el PP, Vox y Junts, ya se ha aliado «en 37 ocasiones» para que el Ejecutivo perdiese votaciones.

Si ese entendimiento se fortaleciera hasta una moción de censura, Sánchez tendría que abandonar la Moncloa. Los tres partidos suman 177 diputados, uno más que la mayoría absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Feijóo y Abascal, en contra de medidas como la amnistía. Rufián no lo tiene claro. «Ustedes desconocen la capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente», le dijo al jefe del Gobierno. ■

#### **Unión Europea**

#### El Gobierno presenta a Reynders el plan de regeneración

EFE Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo ayer una reunión con el comisario europeo de Justicia saliente, Didier Reynders, al que entregó el plan de acción democrática aprobado por el Gobierno para combatir los «bulos» y los «pseudomedios».

En el encuentro, en el que hicieron balance de la situación de la Justicia y del Estado de derecho en España, Bolaños volvió a agradecer a Reynders el trabajo de la Comisión Europea como mediadora en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tras cinco años de bloqueo, según informaron fuentes del ministerio.

El ministro quiso dar a conocer al comisario el plan de regeneración democrática, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. Según las citadas fuentes, esta iniciativa del Gobierno fue acogida de forma muy positiva por el comisario Reynders, que resaltó la importancia de proteger las democracias europeas de los bulos y la desinformación». Bolaños le explicó que, con este plan, España «avanza en la implementación de las recomendaciones de la UE.

#### Legislación

## Vivienda regulará límites al alquiler temporal tras el revés del Congreso

La ministra anuncia para 2025 un reglamento para evitar el fraude, un día después de que Junts tumbara la propuesta de Sumar

**GABRIEL SANTAMARINA** Madrid

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la elaboración de un «reglamento» para regular el mercado del alquiler temporal. Así lo confirmó la titular

de la cartera, Isabel Rodríguez, en los pasillos del Congreso de los Diputados: «Nuestra intención es aclarar los términos de la ley de arrendamientos urbanos para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, garantizando que aquellos que lo precisan, como estudiantes o profesores,

puedan acogerse, pero evitando el uso fraudulento».

Los avances llegan un día después de que el Congreso de los Diputados tumbase la propuesta de Sumar para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses. El PSOE votó a favor de iniciar su tramitación en las Cortes, pero



Construcción de bloques de pisos.

el no a última hora de Junts, junto a los ya confirmados de PP y Vox, hicieron descarrilar el proyecto legislativo.

Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. «Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con la normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con seguridad jurídica para abordar esta cuestión, donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas», añadió Rodríguez. ■

Manu Mitru

30 | Nacional Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### **Drama humanitario**

## Bruselas garantiza 14 millones extras a Canarias para paliar la crisis migratoria

Clavijo subraya, tras reunirse con Schinas, que corresponde al Gobierno de Sánchez solicitar el uso extraordinario del fondo Feder

MOISÉS ÁLVAREZ Santa Cruz de Tenerife

La Comisión Europea (CE), representada por el vicepresidente ejecutivo Margaritis Schinas, le garantizó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la inmediata puesta en práctica de una serie de medidas sociales, administrativas y económicas para paliar la «excepcional» crisis migratoria que vive el archipiélago. Entre estas medidas está la posibilidad de que España, como Estado miembro al que pertenecen las islas, recurra de forma extraordinaria al dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para políticas migratorias. El uso de estos recursos queda así en espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo pida formalmente a Bruselas, como también la posibilidad de que se apliquen de forma anticipada en Canarias parte de las medidas que incluye el nuevo marco comunitario en materias de migración y asilo, que entrará en vigor en 2026. «Quedaría que el Gobierno de España pida los fondos», subrayó Clavijo en la rueda de prensa posterior a la

reunión con el comisario Schinas.

El vicepresidente de la CE explicó que el Ejecutivo comunitario va a poner en marcha de forma inmediata un ambicioso plan de auxilio al archipiélago que, eso sí, requiere ahora de la cooperación del Estado para activar las medidas cuanto antes.

#### Aportación económica

El plan de Bruselas incluye la inmediata aportación de 14 millones de euros para la construcción y mejora de los centros de acogida y demás necesidades urgentes; la puesta a disposición del Feder, que no incluye su empleo en asuntos migratorios; el despliegue del Frontex, así como el refuerzo de las agencias europeas de asilo; la posibilidad de adelantar las medidas del nuevo marco de políticas migratorias (lo que también depende del Estado español) en sus vertientes financiera, técnica y operativa, y la cooperación con los países de donde salen las barcazas rumbo a Canarias, en especial Mauritania, Gambia y Senegal, para, ya con vistas a medio y largo plazo, contribuir a su estabilización sociopolítica.

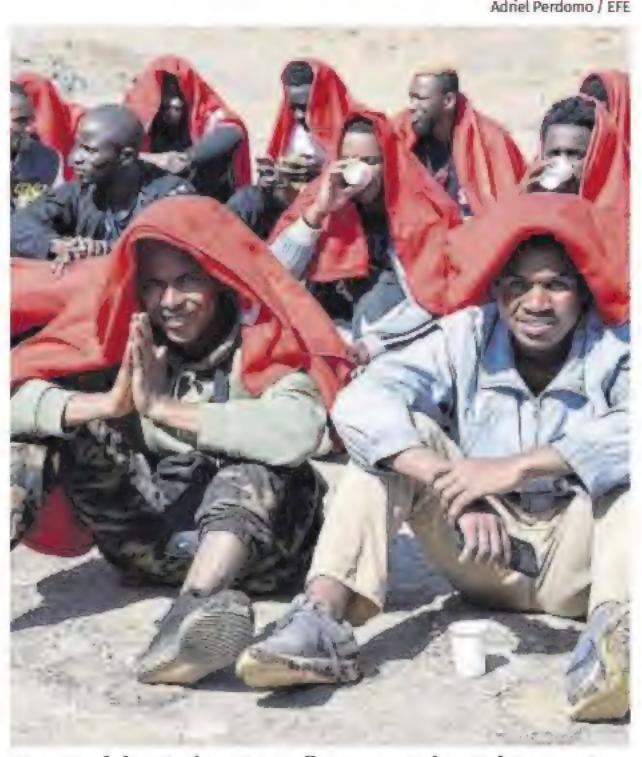

Un grupo de los 73 migrantes que llegaron ayer al norte de Lanzarote.

#### Viaje a Roma

#### Feijóo se reúne hoy con Meloni

El líder del PP, Alberto Núñez Recientemente el dirigente Feijóo, se desplaza hoy a Roma para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También acudirá al encuentro el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, del PP europeo. Es el segundo viaje en apenas una semana del líder conservador, que va estuvo en Atenas hace unos días reuniéndose con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Desde Grecia Feijóo anunció que continuaría una gira europea para hablar de inmigración.

gallego ha puesto como ejemplo en varias ocasiones la política migratoria de Meloni, recalcando que ha logrado reducir en un 60% las entradas irregulares. La idea inicial era que el encuentro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y cerrar una nueva propuesta migratoria con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que sigue a la espera de una respuesta del Gobierno. Por problemas de agenda tuvo que posponerse.

#### Suspendido

### Ábalos solicita que se restituya su militancia en el PSOE

IVÁN GIL Madrid

José Luis Ábalos ha vuelto a elevar el choque que mantiene con el PSOE y ha solicitado que se le restituya de militancia al considerar caducado su expediente de expulsión por estar «absolutamente paralizado» desde que se abrió el 27 de marzo. El ex ministro de Transportes considera que esta situación «perjudica gravemente» sus derechos, según el documento enviado a Carlos Cerdán y a la ejecutiva del partido. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y a su sucesor al frente de la secretaría de Organización por infringir la ley de protección de datos.

El ahora diputado del grupo mixto alega que desde su expulsión cautelar «no se ha emitido pliego de cargos alguno». Fuentes de Ferraz se acogen a que no hay plazos marcados y dejan esta cuestión en manos de sus servicios jurídicos. Eso sí, en la cúpula del partido insisten en que Ábalos debe seguir apartado del partido al menos mientras esté en marcha la investigación sobre el caso Koldo. Estas fuentes señalan que Ábalos «ya ha expresado su mosqueo», con el aviso de no apoyar al Gobierno en las votaciones, pero se muestran confiados en que «si vota en conciencia, votará al lado del PSOE». ■

#### Encuesta del CIS

## La inmigración es la primera preocupación de los españoles

Los socialistas se estancan, pero superan en 4,5 puntos a los populares, que retroceden en plena polémica por la financiación

JOSÉ RICO Barcelona

El acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa no pasa de momento factura al Gobierno de Pedro Sánchez. El ba-

rómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se ha elaborado después de dicho pacto, amplía de 2,7 a 4,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP si ahora se celebrasen elecciones generales. En realidad, los socialistas se estancan y apenas crecen, pero se benefician del fuerte retroceso de los populares.

Ahora bien, este sondeo arroja otro gran titular: la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena inquietud para la ciudadanía a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre.

#### El PP baja

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta a los españoles cuál es el problema que «personalmente» les afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.

Precisamente en plena marejada política por la gestión de la in-

migración, el CIS hace retroceder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos dos meses ha perdido 1,7 puntos, mientras que mantiene en registros muy similares al presidente del Gobierno, que apenas sube una décima. Los socialistas lograrían en estos momentos el 33% de los votos y los populares se quedarían con el 28,5%, cuando en julio Sánchez se situaba en el 32,9% y Feijóo, en el 30,2%.

La encuesta se realizó durante los primeros días de este mes cuando la reforma de la financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno a raíz del acuerdo con ERC copaba la actualidad política, pero también en pleno pulso entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias por la gestión migratoria.

#### EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de 'walkie-talkies' causan al menos 14 muertos y 300 heridos en el Líbano, un día después de las explosiones de buscapersonas de la milicia

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS

Cuando trataba de levantarse, el Líbano ha vuelto a ser golpeado. «Parece que estemos en una película de espías», reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá. Al menos 12 libaneses murieron y más de 2.800 resultaron heridos. El miércoles detonaron 'walkie-talkies' y otros dispositivos electrónicos de comunicación. Por ahora, son 14 las víctimas mortales y unas 300 heridas. Rota toda forma de comunicarse y, con ella, la -ya antes - mínima sensación de seguridad, miles de libaneses ven como la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma.

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses. Apenas 24 horas después de que Israel atacara el Líbano con la «mayor brecha de ciberseguridad» sufrida por Hizbulá en los 11 meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer. Si el mar-

Con la mirada llorosa, Bilal aguanta. «Mi hijo es un heroico mártir del Líbano», dice, soportando las lágrimas en sus ojos azules. A unos pasos, las mujeres de su familia, sin embargo, no pueden contener el llanto. Llevan horas a las puertas del hospital Geitaui, en uno de los barrios cristianos de Beirut, esperando el retorno de su hijo. O de lo que queda de él. «Él ha sufrido uno de esos asuntos privados que no podemos revelar; ahora está en manos de Dios», responde Bilal cuando es preguntado por el motivo que le trae aquí. La firmeza de su discurso contrasta con el caos a su alrededor. Ambulancias, heridos ensangrentados y decenas de personas con el corazón en vilo. Al igual que a otras 2.800 personas, al hijo de Bilal le ha explotado el buscapersonas que llevaba encima.



Ambulancias con heridos por las explosiones en el Hospital de la Universidad Americana en Beirut.

tes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer muchos abogaban por deshacerse de ellos. El caos ha tomado, de nuevo, el país cuando las primeras informaciones de explosiones no solo se reducían a 'walkie-talkies', sino también a ordenadores portátiles, coches, teléfonos móviles e, incluso, paneles solares.

En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de «¡muerte a Israel!». Lloraban por los «mártires» del Líbano, por aquellos muertos «en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia», como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez años, un trabajador

médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbulá en el Parlamento, Ali Ammar. Mientras los asistentes se sumian en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió.

Marwan Naamani / Europa Press

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o los tradicionales tiros celebratorios que se suelen celebrar en algunos funerales en el Líbano. Sin dispositivos de comunicación entre los partidarios de Hizbulá desde el día anterior, las noticias han tardado más en llegar. Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas. Parecía el día de la marmota más trágico de la historia del Líbano. Minutos antes, uno de los líderes de Hizbulá, el clérigo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las víctimas. «Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirá su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogemos la es-

#### El caos invade el país con explosiones de ordenadores portátiles, coches o teléfonos móviles

pada con la derecha», afirmó con contundencia.

Las informaciones que han ido emergiendo han confirmado que esta vez no han explotado buscas, sino walkie talkies. Una fuente de seguridad citada por Reuters ha asegurado que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes «con conocimiento de la operación» han confirmado al medio estadounidense Axios que «los 'walkie-talkies' fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelís y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía debía ser utilizado durante una guerra con Israel».

A las puertas de un hospital de Beirut, el padre de una de las víctimas de las explosiones de buscas califica de «mártir» a su hijo de 28 años, mientras evita revelar su nombre y las circunstancias de la tragedia

## «Mi hijo ha muerto con orgullo»

A.L.T. Beirut «Un heroico mártir del Líbano y del apoyo a Gaza y a los oprimidos en Gaza», repite Bilal Menhem en referencia a su hijo de 28 años, de quien prefiere no revelar el nombre. Tampoco desvela cómo ocurrió la tragedia. Mientras que la mayoría de los parientes de los heridos se niegan a hablar con los medios —cualquiera es sospechoso de ser espía—, el rol de Menhem como mujtar de Sohmor, una aldea del valle de la Becá, le permite expresarse con ligereza. El mujtar es el equivalente de un alcalde.

#### «Una carnicería»

La crueldad del momento no le impide ponerse a filosofar. «Quien no muere ahora morirá después; por eso, prefiero que [mi hijo] muera con orgullo y presente mis respetos en defensa de los oprimidos», confiesa Bilai. El orgullo que repite en sus palabras también lo transmite su mirada vidriosa.

Ante la incertidumbre, la espiritualidad es el consuelo de estas familias. Pero aquellos que no han sufrido el desgarro llaman las cosas por su nombre. «Es una camicería», denuncia el diputado de la oposición, Melhem Khalaf, tras visitar a los heridos. «Hoy ha habido una matanza provocada por un increîble ataque con equipos ultrasofisticados que alcanzó a los civiles y, sobre todo, de forma completamente inhumana», dice. «De ahí la necesidad de ver en qué circunstancias estos hechos, que son actos delictivos, pueden seguir quedando impunes; a través de la necesidad de exigir justicia, es importante enfatizar la impunidad», añade con rabia e indignación.

32 | Internacional Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinió

#### EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

El servicio secreto israelí pudo haber introducido tres gramos de explosivo en cada uno de los 5.000 buscas que Hizbulá había encargado para esquivar, precisamente, el espionaje del Gobierno hebreo

## Así preparó su ataque el Mossad

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS Beirut

Las horas pasan, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver. Los libaneses miran con recelo sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación. El martes por la tarde, miles de buscas explotaron al unisono en diferentes puntos del país, provocando, a su vez, millares de heridos. Un total de 11 personas murieron como resultado de las detonaciones. Entre ellas, hay una niña de 10 años y un niño de ocho.

A lo largo de la noche de ayer, el sonido de las ambulancias siguió acompañando el recuerdo de una jornada que ha dejado a todo un país en vilo. Hizbulá y el gobierno libanés apuntan a los servicios secretos israelís, el Mossad, como culpables, mientras estos callan. La sociedad libanesa, traumatizada por uno de los mayores ciberataques de la historia, tacha el ataque indiscriminado de «terrorismo» y lo empieza a considerar como otro posible crimen de guerra cometido por Israel.

Hizbulá habría pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán. Esta firma ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, alegando que los dispositivos fueron fabricados y vendidos por la empresa húngara BAC que tiene licencia para usar su marca. «El producto no era nuestro, lo único que tenía era nuestra marca», ha dicho el fun-

dador de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, a los periodistas en su sede en Nuevo Taipéi.

La teoría más fiable la mañana después del ataque era que, en algún momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés meses antes de las detonaciones del martes.

«El Mossad introdujo una placa dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner», declaró una fuente de seguridad libanesa del más alto rango.

Aún no ha quedado claro dónde tuvo lugar la manipulación.
Esta fuente afirma que 3.000 de
los buscapersonas explotaron
cuando se les envió un mensaje
codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta remesa de dispositivos habría llegado al Líbano a principios de
año, por lo que los tres gramos de
explosivos escondidos en su interior habían pasado «desapercibidos» por Hizbulá durante meses.
Varias fuentes han reconocido a



Hizbolá celebra un funeral por varias personas asesinadas en la explosión de buscapersonas en Líbano.

la prestigiosa agencia de noticias británica Reuters que el complot parece haber estado preparándose durante muchos meses.

#### Sospechas

Los servicios de inteligencia israelís querían en un principio detonar los buscapersonas como golpe inicial en una guerra total contra Hizbulá, según ha informado el medio estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses e israelís. Sin embargo, decidieron actuar con rapidez cuando un miembro de Hizbulá empezó a sospechar de los dispositivos y planeó alertar a sus superiores, ha desvelado en una exclusiva el portal Al-Monitor, especializado en información de la región.

Unos días antes del ataque, otro miembro del grupo empezó a sospechar que los dispositivos habían sido manipulados y fue supuestamente asesinado. Según Al-Monitor, al enterarse de las sospechas, los dirigentes israelís habrían considerado lanzar una guerra a gran escala de inmediato para que el ataque con el buscapersonas fuera el primer golpe. A su vez, también consideraron dejar las cosas como estaban, incluso a riesgo de que la operación se viera comprometida.

Ya en febrero, el líder de Hizbulá, Hasán Nasrallah, advirtió a sus partidarios del peligro que entrañaban sus teléfonos móviles. Los consideró más peligrosos que los espías israelís y les ordenó que los rompieran, los enterraran o los encerraran en una caja de hierro. A cambio, el grupo libanés empezó a distribuir buscas entre los miembros de las distintas ramas de la milicia, que también es uno de los partidos políticos más poderosos del Líbano.

No solo los combatientes contaban con un busca, sino que sus trabajadores civiles y el personal médico recibieron uno. Por eso, entre las víctimas se cuentan numerosos civiles, incluidos familiares, mujeres y niños, de miembros de Hizbulá que estaban cerca del dispositivo cuando detonó.

Wael Hamzeh / EFE

Muchos de los supervivientes han denunciado un sobrecalentamiento del busca previo a la detonación debido a que los explosivos habrían sido implantados junto a la batería de cada uno de los mensáfonos. A través de un mensaje falso, que supuestamente provenía de la cúpula de Hizbulá y que hacía emitir un pitido durante varios segundos, los usuarios pinchaban en él, activando justo en ese momento los explosivos.

Son muchas las voces que empiezan a alertar de los riesgos que una operación de esta envergadura tiene para el terreno de la ciberseguridad. Además, el carácter indiscriminado del ataque —los buscapersonas explotaron en lugares públicos, sin consideración de a quién podría afectar, ni los posibles daños colaterales en civiles— puede hacer que sea considerado un grave crimen de guerra y un supuesto acto de terrorismo producido por Israel.

## † Don JULIÁN SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Que falleció el dia 12 de septiembre de 2024, a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad

D.E.P.

Sus afligidos: esposa, Maria Soledad Martinez Conesa: hijos, Pedro y Marisol; nietos, Juan Antonio, Patricia, Pedro. Jesús y Blanca: hermanos políticos, Pepe y Maribel; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma y agradeceran su asistencia a las exeguias corpore insepulto que tendrán lugar hoy, jueves dia 19 de septiembre de 2024, a las 10 horas, en la iglesia Parroquial San Diego de Cartagena, y a su postenor traslado al Cementeno de Nira. Sza. de los Remedios de Cartagena, por cuyo señalado favor les anticipan las gracias.

casa mortuoria. Tanatonio Estavesa, sala 1. FUNERARIA SERVISA

Cartagena, a 19 de septiembre de 2005

Teresa Suárez / EFE

#### Informe sobre la competitividad de la UE

# Draghi propone hacer un experimento de Unión Bancaria con varias entidades

El expresidente del BCE plantea un sistema de garantía de depósitos para bancos con operaciones transfronterizas como BNP, ING, Santander o BBVA

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

Impulsar una suerte de experimento de Unión Bancaria con un pequeño grupo de grandes bancos europeos con operaciones transfronterizas. Este es el atajo que propone el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi para desbloquear la puesta en marcha de una Unión Bancaria en la zona euro, que lleva atascada desde hace lustros por la falta de entendimiento entre los países del norte y los del sur a la hora de compartir sus riesgos.

«La fragmentación de la banca europea se debe en gran medida a la aplicación incompleta de una Unión Bancaria», certifica el ya conocido como Informe Draghi que el exbanquero italiano entregó la semana pasada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El documento sostiene que «completar la Unión Bancaria mitigaría el fuerte sesgo actual de los bancos de la UE hacia los mercados nacionales y la fragmentación de los mercados de crédito a lo largo de las fronteras nacionales», que hace, por ejemplo, que las condiciones para que una pyme acceda a un préstamo sea más difícil en un país que en otro.

La construcción de la Unión



Mario Draghi, en la presentación de su informe sobre el futuro de la competitividad, en el Parlamento Europeo, el martes en Estrasburgo.

Bancaría ha ido avanzando poco a poco desde la creación del Banco Central Europeo (BCE) en 1998. La posterior puesta en marcha en 2014 del Mecanismo Único de Supervisión, y el de Resolución, están a la espera de que la UE active su tercera pata: el Fondo de Garantía de Depósitos común.

#### Reforma mínima

Desde 2015 está guardada en el cajón una propuesta legislativa de la Comisión Europea para que los bancos de la UE realicen sus aportaciones a un solo Fondo de Garantía, que sería el que respondería ante los depositantes de cualquier país de la zona en caso de quiebra. Consciente de las dificultades que han impedido avanzar en la Unión Bancaria, el expresidente del BCE plantea experimentar con «una reforma mínima», que podría limitarse a un pequeño grupo de bancos con operaciones transfronterizas.

En concreto, se propone «crear un sistema de garantía de depósitos separado para estos grupos, aportado por ellos mismos, dejando los bancos nacionales dentro de los esquemas de seguro de depósitos existentes».

En la actualidad, cada país cuenta con su propio fondo de garantía para responder con una cobertura mínima de 100.000 euros por depositante y entidad en caso de quiebra. La ausencia de un fondo de garantía de depósitos común es el principal obstáculo que queda para configurar una Unión Bancaria en la que las entidades de un país puedan operar en otros países europeos y crecer sin obstáculos, abordar fusiones transfronterizas y ganar tamaño y rentabilidad por esa vía. Ahora, Draghi propone crear un fondo común, dotado por ese pequeño grupo de grandes entidades con «operaciones transfronterizas», para romper el hielo.

Por «operaciones transfronterizas» habría que entender las que
realiza una entidad financiera de
un país en otro, u otros, a través de
sucursales (no, de filiales), explica
Ricardo Górnez Barredo, director
asociado de Analistas Financieros
Internacionales (AFI). Estaríamos
hablando de los principales bancos
europeos, como los franceses Société Générale y BNP, el holandés
ING, los españoles BBVA y Santander, los alemanes Deutsche
Banky Commerzbanko el italiano
Unicredit.

Jesús Hellin / Europa Press



Pedro Sánchez, ayer.

#### Política monetaria

#### La Reserva Federal de EE UU recorta los tipos en medio punto

IDOYA NOAIN Nueva York

Estados Unidos ha empezado ya a poner fin a una era: la que durante más de cuatro años ha estado luchando contra la inflación con altos tipos de interés. La Reserva Federal anunció ayer un recorte de medio punto en el precio del dinero. La bajada se daba por garantizada, pero hasta el anuncio había suspense por si el recorte sería de un cuarto de punto o de medio. Y con la incógnita despejada, los tipos situados en una horquilla de entre 4,75 y 5%, y previsiones de realizar otro recorte por un total de medio punto antes de que acabe el año, se abre una nueva etapa.

La decisión no fue unánime y tuvo un voto en contra. Pero se impuso la más agresiva. Y apunta a que la Fed ha ganado confianza, aunque en su comunicado el banco central estadounidense también admitió que sigue habiendo «incertidumbre» sobre la evolución de la economía.

«No estamos en un camino prefijado», declaró después Jerome Powell, presidente de la Fed. «Las previsiones no son un plan», insistió. «Nada sugiere que tengamos prisa. Iremos reunión a reunión basándonos en los datos, las perspectivas y el balance de riesgos. E iremos rápido, lento o haremos pausa si es adecuado». •

#### Tras el pacto

## Sánchez firma el acuerdo social sobre la reforma de las pensiones

Pese al consenso de la patronal y los sindicatos, el documento todavía no tiene asegurados los apoyos parlamentarios

GABRIEL UBIETO Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó ayer en la Moncloa el acuerdo para una nueva reforma de las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos. La firma escenificó el consenso cerrado el 31 de julio por el equipo negociador de la ministra Elma Saiz, cuya reforma ahora debe enfilar la senda parlamentaria, en la que no tiene asegurados por ahora los apoyos necesarios.

Esta última reforma pretende ampliar y flexibilizar las fórmulas para compatibilizar el empleo con el cobro de una prestación por jubilación, así como cambiar las condiciones para el acceso a la jubilación parcial, adelantándola en el caso de las personas con más años cotizados y asegurando unos relevos concontratos indefinidos, entre otros.

La reforma, que supone mejoras para los trabajadores que quieran ampliar sus carreras profesionales sin por ello restringir el acceso a la jubilación de aquellos que no quieran hacerlo, incorpora algunos elementos polémicos a ojos de varios de los partidos políticos del bloque de la investidura. Lo que, a día de hoy y a la espera de las negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos grupos, dificulta el éxito parlamentario de la reforma. Esta será tramitada como proyecto de ley y durante su curso parlamentario podrá ser sujeta a modificaciones.

Medidas incluídas en el pacto como un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el tratamiento de bajas médicas de origen traumatológico incomodan a partidos como ERC, EH Bildu o BNG, como expresaron en la última sesión parlamentaria de la Comisión del Pacto de Toledo. ■

FC Cartagena

# Abelardo, obligado a repetir la defensa albinegra ante el Cádiz

El estado físico de Pedro Alcalá, Kiko Olivas y Gonzalo Verdú, quienes siguen recuperándose de sus lesiones, no deja margen de maniobra al entrenador del Cartagena para este fin de semana

ALFONSO ASENSIO

No pasa el Fútbol Club Cartagena por su mejor momento social, institucional ni deportivo, pero LaLiga Hypermotion no para y los albinegros deben seguir compitiendo. Lo hacen este próximo domingo (16.15) frente al Cádiz para sumar su tricentésimo encuentro en Segunda División, un número redondo que, sin duda, es motivo de orgullo para la parroquia albinegra. El problema está en el terreno de juego. El equipo no carbura, el entrenador no encuentra la manera y los resultados no llegan. Para más inri, la defensa albinegra sigue en cuadro.

Las buenas noticias se están haciendo esperar en la rambla de Benipila durante este inicio liguero. Y es que a los malos resultados cosechados hasta ahora y a la posición de descenso (20) se le ha unido la coincidencia de las lesiones de tres de sus cinco defensas centrales: Gonzalo Verdú, Kiko Olivas y Pedro Alcalá.

Los tres fueron baja contra el Real Oviedo. Ya se conocía que Gonzalo, operado del menisco en mayo, no podría comenzar el curso con el resto de sus compañeros. También se conocía, por desgra-

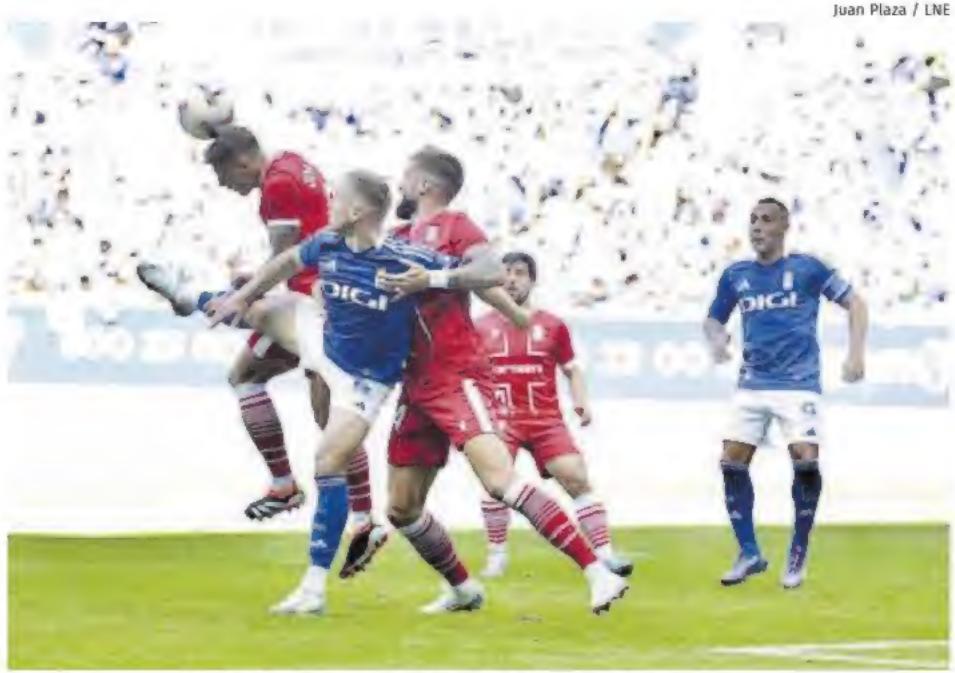

Jorge Moreno despeja un balón mientras Sipcic pelea con un delantero rival.

cia, la propensión a las lesiones musculares de Kiko, quien sólo ha podido mantenerse en plena forma durante las cuatro primeras jornadas cayendo lesionado frente al Levante. La peor coincidencia llegó con la baja de Alcalá, con un historial médico muy limpio, pero con habituales complicaciones en los gemelos, donde se ha lesíonado también esta vez antes del choque en Oviedo.

Ninguno estuvo en el Carlos Tartiere y, salvo milagro, ninguno estará en el Cartagonova frente al Cádiz. Según el club albinegro, los tres futbolistas continúan mejorando en su recuperación, cada uno a su ritmo y medida, pero no llegarán al partido. No obstante, se espera que tanto Kiko como Pedro estén disponibles para viajar a Santander. Verdú, por su parte, ya trabaja con balón, pero aún no se

FC Cartagena

ha unido al resto del grupo en las sesiones de entrenamiento.

El 'Pitu' Abelardo se verá, por tanto, obligado a repetir la defensa que improvisó el pasado fin de semana y que cuenta con Nikola Sipcic y Jorge Moreno en el centro sin más remedio. No obstante, más que un problema, esta obligación podría ser una solución para el técnico cartagenerista teniendo en cuenta el rendimiento de los zagueros en el último encuentro de liga.

Sipcic y Moreno fueron los dos jugadores mejor valorados del Cartagena en Oviedo. No fue para menos. Ambos ganaron el cien por cien de los duelos terrestres y aéreos que enfrentaron. Tres el montenegrino y cinco el español. No fueron regateados ni una sola vez, bloquearon hasta tres disparos y realizaron diecisiete despejes entre los dos. De mantener este nível, la pareja formada por los dos centrales cedidos podría ser la que se instalase en el once.

Esta semana, ambos centrales tienen una nueva prueba para dar solidez al equipo en la búsqueda de la victoria. Podrá cambiar piezas Abelardo en los laterales, donde Vukcevic y Ríos Reina se disputan el carril zurdo y donde Martín Aguirregabiria no consigue dar su mejor versión.

## Sipcic: «El fútbol te devuelve lo que le das y estamos trabajando bien»

El zaguero central confía en la remontada del equipo en cuanto a los resultados según el esfuerzo del grupo en los entrenamientos

V. RIVERA TORREGROSA

Nikola Sipcic, central montenegrino del FC Cartagena, habló para los medios del club tras el entrenamiento matutino de ayer miércoles para valorar el momento del equipo y el próximo encuentro. «El equipo tiene muchas ganas de salir el domingo y sumar tres puntos además de la primera victoria en nuestra casa con nuestra gente», expresó. «De verdad que tenemos muchas ganas de que llegue el día. Estoy seguro de que el equipo va a hacer un buen trabajo», añadió.

El buen trabajo defensivo en Oviedo del que Sipcic fue parte importante se fue por la borda con la derrota y así lo valoró el defensa. «Cuando haces un esfuerzo así de grande y el partido termina así, te queda un mai sabor de boca. El fútbol es así y no es ni la primera ni la última vez que pasa, pero el trabajo defensivo de todo el equipo fue muy bueno», afirmó. «Es una pena que terminase así. Lo bueno del fútbol es que la próxima semana tienes otra oportunidad», reiteró de forma positiva.

Sobre el rival del domingo, Nikola se limitó a confirmar sus fortalezas. «El Cádiz es un equipo



Nikola Sipcic.

que acaba de descender de Primera y todos lo conocemos. Es un muy buen rival con muchas virtudes», expresó. Ante los gaditanos, Sipcic aseguró que el equipo está «preparando el partido de la mejor manera posible para aprovechar nuestros puntos fuertes e intentar ganar».

Por último, el internacional por Montenegro repasó el presente y futuro del cuadro albinegro. «Todos sabemos lo que es esta categoría. Con dos victorias estás arriba y si pierdes estás abajo. Todos están apretando y tenemos que ir partido a partido. No hemos empezado bien, pero el equipo está trabajando bien. El fútbol te devuelve lo que le das y no tengo dudas de que si seguimos trabajando así, contrarrestará», manifestó el defensa central.

Fútbol Deportes 35

#### **REAL MURCIA**

#### **Patrocinador**

#### Plantilla, cuerpo técnico y directiva visitan la cervecera Estrella de Levante

Desde el año 1963, año que se fundara Estrella de Levante, la empresa cervecera ha sido patrocinadora del Real Murcia y como cada inicio de temporada, la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva, este año comandada por el presidente, Felipe Moreno, han estado presentes en las instalaciones ubicadas en Espinardo. Los presentes, la mayoría de ellos por primera vez, tuvieron la oportunidad de conocer los interiores de la fábrica y atendieron el procedimiento de elaboración de la cerveza. L. O.



## Juan Carlos Real, ante una temporada de redención en el Real Murcia

El mediapunta gallego no le da importancia al liderato a estas alturas de campeonato: «Estar un poco más arriba o un poco más abajo no nos afecta»

PACO SARABIA

Ha sido sin duda uno de los fichajes más aclamados por la afición murcianista este verano. Llega de un año complicado en el FC Cartagena, donde no le salieron las cosas ni en lo individual ni en lo colectivo, pero Juan Carlos Real es uno de los nombres propios del mercado de fichajes en la Primera Federación. El mediapunta decidió cruzar el Puerto de la Cadena y bajar una categoría para liderar un proyecto y retornar a la Segunda División, donde, sobre todo en el Huesca, ya demostró que tiene nivel de sobra para estar y ser decisivo con goles, asistencias y sobre

todo conocimiento del juego.

El ex albinegro llegó con la pretemporada ya avanzada y en el primer encuentro liguero en Sevilla tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo, pero ya desde la segunda se ha ganado un puesto y debe ser el faro del ataque murcianista para lograr el ansiado retorno a la Segunda División.

Juan Carlos Real, a sus 33 años, mantiene la ilusión por seguir y lograr un ascenso con el Real Murcia. Ayer, atendiendo a los medios, reconoció que se encuentra en un estado óptimo: «Me encuentro bien, me queda todavía para encontrar mi sitio. Creo que me puedo adaptar al equipo de la manera más rápida posible. Vengo aquí a aportar mi granito de arena y el



Juan Carlos Real.

equipo esté más arriba posible». Eso sí, Real no le quiso dar ex-

Prensa Real Murcia

cesiva importancia a que el equipo vaya líder en estos momentos: «Es anecdótico, lo que tiene más peso para nosotros es el trabajo. Estar un poco más arriba o un poco más abajo ahora mismo no nos afecta».

Los duelos del Real Murcia ante el Hércules siempre son especiales. El de este sábado, con la invasión grana que se espera en el Rico Pérez, donde se esperan más de 2.000 murcianistas en el feudo alicantino. Sobre este hecho, Juan Carlos Real reconoce que le hace especial ilusión disputar este encuentro: «La gente que lleva ya años en el club ya sabe lo que significa este partido. Yo lo estoy viviendo por primera vez, eso ayuda al grupo y al jugador. Un partido así todos lo queremos jugar y ganar».

#### Su año en Cartagena, olvidado

Hace doce meses aterrizaba en la ciudad portuaria y la afición albinegra esperaba mucho de él, pero no salieron las cosas y fue una de las temporadas más complicadas en la carrera de Juan Carlos Real. El centrocampista gallego explica como lo vivió: «La profesión tiene años buenos y malos. Llegué con toda la ilusión del mundo a Cartagena, tanto en lo personal como en lo deportivo. Pero las cosas no se dieron desde el principio, fue un año durísimo. Ahora tengo más continuidad y eso ayuda a la confianza del futbolista. Además, conozco a Fran y al cuerpo técnico. Sé donde estoy y vengo a aportar mi granito de arena».

Su difícil campaña en Cartagena ha distorsionado la imagen del
futbolista que ha llegado a ser titular en Primera División. Un jugador
que ha sido importante en equipos
como el Deportivo de la Coruña,
Tenerife y, sobre todo, Huesca. Un
futbolista de otra categoría que si
recupera su mejor fútbol está llamado a liderar al equipo tanto
dentro, por su calidad, como fuera
del campo, por su experiencia en el
mundo del fútbol. Este debe ser un
año de redención.

P. S.

Felipe Moreno, en el acto de patrocinio de Estrella de Levante, no escondió su optimismo por el equipo esta campaña: «Yo siempre soy optimista y tenemos que serlo todos. La secretaría técnica ha hecho una gran labor, tenemos un gran cuerpo técnico y una gran plantilla. Estoy seguro de que va a ser un año muy bonito y todos sabemos el objetivo que tenemos en la cabe-

### Felipe Moreno: «El mes que viene habrá una reunión con LaLiga para tratar la deuda»

El presidente del Real Murcia se muestra muy optimista con el equipo en este inicio liguero za», expresó.

Lo más relevante de su intervención fue la futura reunión que tendrá con Javier Tebas, presidente de la Liga, en relación a la deuda que arrastra el club: «Este mes seguramente no nos dará tiempo porque tenemos mucho trabajo, pero no tenemos ningún conflicto con la Liga. Queremos reunirnos con ellos para tratar la deuda histórica que arrastra el Real Murcia y dejar las puertas abiertas porque espero que nos veamos muy pronto». Desde el descenso administrativo ocurrido en el 2014 se ha visto con recelo desde la ciudad de Murcia la figura de Javier Tebas y en ese aspecto Felipe Moreno no quiere mirar al pasado y sí al futuro: «No sé que opinión tiene el presidente de la Liga sobre el Real Murcia, pero estoy completamente seguro de que la tiene buena. No sé qué ha ocurrido en el pasado, yo no estaba, pero el presente es hoy y el futuro es lo que no está escrito y yo quiero tener una relación inmejorable con La Liga y con cualquier estamento», concluyó.

36 | Deportes Fútbol Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### LIGA DE CAMPEONES

### Un error de Gazzaniga en el 90 arruina el estreno del Girona

Los de Michel resisten con uñas y dientes ante un incansable PSG que obtiene su premio con un gol de Nuno Mendes



PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha (Kang-in Lee, 63), Fabian (Neves, 63); Dembélé (Beraldo, 92), Asensio (Kolo Muani, 39) y Barcola (Doue, 63).

GIRONA FC: Gazzaniga; Arnau, David López, Kreici, Miguel; Van de Beek (Portu, 58), Oriol Romeu, Iván Martín (Solis, 66); Tsygankov (Francès, 88), Stuani (Danjuma, 58) y Bryan Gil (Asprilla, 66).

GOL: 1-0. Min. 90: Nuno Mendes.

ARBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Marquinhos, por el PSG; y a Krejci, Romeu y Gazzaniga, por el Girona.

ESTADIO: Parque de los Principes.

CLÁUDIA ESPINOSA

Noche para la historia. Una noche que historia del Girona. Y en los corazones de jugadores, staff y aficionados. No era paramenos. No todos los días puede uno decir bien alto que ha disputado un partido de Champions. El equipo resistió como nunca, dejó detalles de calidad con balón y estuvo a punto de sacar un punto de oro en París.

'Stuani y diez más' conformarian

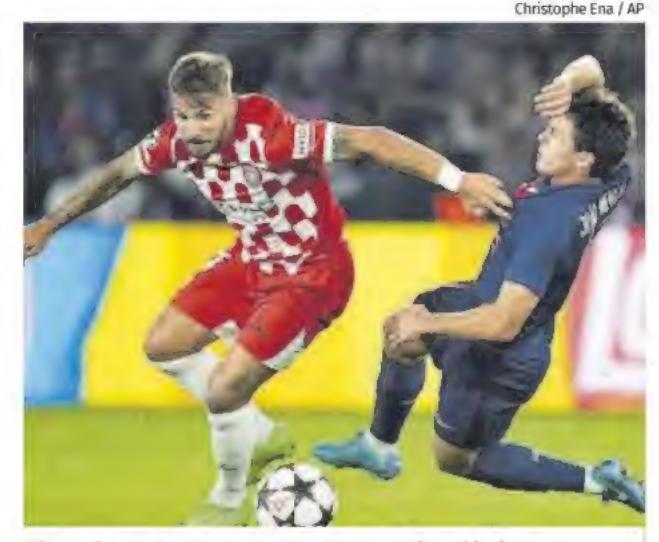

El murciano Portu pugna con Joao Neves en el partido de ayer.

quedará en marcada en los libros de la el primer once del Girona en la brar esa decisión. Barcola se metió en Champions. Además del charrúa, Arnau, Krejci y van de Beek eran las otras tres novedades en la apuesta de Michel. Luis Enrique, sin embargo, sacó su once de gala, comandado por su tridente de confianza: Barcola, Dembélé y Asensio.

El PSG no dudó y quiso sorprender deprimeras, y apunto estuvo de cele-

elárea, sorteó a un par de rivales y Miguel la reventó antes de que llegar ningún invitado poco grato.

Los de Michel resistieron de maravilla al dominio parisino y poco a poco, con paciencia, iban tornando aire con el balón. Tanto, que a la media hora de juego hilaron una acción larguísima. Retrasando el balón si hacía falta, para recuperar sensaciones. Y mantuvo su portería a cero.

La segunda mitad, sin embargo, arrancó con el guion opuesto. El Girona sevino ambay intimidó algomás a Sáfonov. Descargó de maravilla Stuani a Bryan Gil, pero Marquinhos fue imperial al suelo. Poco después, el chamúa la dejó de cabeza y avan de Beekle faltó poco para empalmar la devolea.

Cuando mejor estaba el equipo, casí los 'mata' Dembélé a la contra. Tenía todo el campo para él, su zancada iba dejando a Krejci atrás y en las gradas ya se cantaba el gol. Y el checo, colosal en su debut, fue al límite y le negó el gol.

Míchel dio entrada al murciano Portu y Danjuma para que sustituyeran a unos fatigados Van de Beek y Stuani. Luis Enrique hizo lo propio, pero introduciendo tres refrescos a la vez: Kang-in Lee, Joao Neves y Doué por Vitinha y Barcola.

Pasaban los minutos y al Girona no le quedó otra que encerrarse atrás y defender el fuerte con uñas y dientes. El PSG apretaba y la tensión se apoderaba de los cuerpos de los aficionados 'gironins'. Jhon Solís y Yaser entraban para dar algo de oxígeno, pero tocaba sufrir.

Gazzaniga se tomaba su tiempo parasacar - yviola amarilla -, lospitidos no cesaban en las gradas y tanto Doué como Dembélé sembraban el miedo cada vez que tocaban el balón. Kolo Muani perdonó lo imperdonable y Dembélé mandó un disparo desde la frontal a las nubes. Se sudó muchísima tinta y de la manera más inesperada posible, Nuno Mendes batió a Gazzanigay dio la victoria al PSG.

## El Barça quiere mantener el ritmo también en Europa

El conjunto blaugrana busca arrancar con buen pie ante el Mónaco a domicilio

EFE Barcelona

Vencedor en el amistoso del Trofeo Joan Gamper de hace un poco más de un mes (0-3), el Mónaco recibe esta noche a un Barcelona con bajas pero en racha y con ganas de vengarse del joven conjunto monegasco derrotándole a domicilio en su debut en la Liga de Campeones.

El equipo de Hansi Flick, que afronta el estreno continental en una dinámica inmejorable después de golear al Girona (1-4) y siendo líder en solitario, se presenta como un rival a priori superior. Sin embargo, no deberá confiarse, pues los de Adi Hütter tampoco ha perdido esta temporada y ya derrotaron a los azulgranas en el torneo estival. Los azulgranas solo ha ganado 15 de sus últimos 36 partidos a domicilio en competiciones europeas, pero se aferran al 'efecto Flick'.

Para ganar el partido, será esencial la aportación ofensiva de jugadores como Robert Lewandowski, máximo goleador de La-Liga, Lamine Yamal, que viene de anotar un doblete, y Raphinha, que marcó tres al Valladolid, pero también la solidez defensiva.

## El Atlético inicia ante el Leipzig el camino al título que le falta

Julián Álvarez liderará el ataque de los de Simeone, que deben dar un paso al frente

EFE Madrid

La Liga de Campeones es un desafío aún imposible para el Atlético de Madrid, que inicia este jueves frente al Leipzig un nuevo abordaje al único título que se le resiste y que tanto desvelos provoca al equipo y a Diego Simeone, ante su enésima revancha.

Desde 1974, cuando perdió su primera final, pero más aún desde 2016, cuando cedió la segunda y última de la era del técnico argentino, junto a la de 2014, la Copa de Europa primero y la 'Champions'

después representan un límite insuperable que presiona, frustra y desespera por momentos cada año al conjunto rojiblanco.

Infalible en la clasificación para la máxima competición continental en la era Simeone (la jugará por duodécimo curso seguido, como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el París Saint Germain y el Bayern Múnich), le queda el paso definitivo: la gloria, la eternidad o la leyenda que tan solo concede ser campeón.

Enfrente, el RB Leipzig se presenta en el Cívitas Metropolitano con ganas de aguarle la fiesta al Atlético.

#### **Champions League**

| Jo                                                     | mada 1                                                                                                                                                        |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | artes                                                                                                                                                         |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | ventus-PSG.                                                                                                                                                   |                       |                                                                    | PD.                                                                                         |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | oung Boys-As<br>eal Madrid-S                                                                                                                                  |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | yern-Dinam                                                                                                                                                    |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | orting Lisbo                                                                                                                                                  |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | llan-Liverpoi                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | /er                                                                                                                                                           |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | olonia-S. Dor<br>parta Praga-!                                                                                                                                |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | eltic-S. Bratis                                                                                                                                               |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
| Bi                                                     | rujas-B. Dorti                                                                                                                                                | mı                    | uni                                                                | d                                                                                           |                                                |                                                               |                       |                                                               | :0-3                                                                        |
| M                                                      | anchester Cr                                                                                                                                                  | ty-                   | -In                                                                | ter.                                                                                        |                                                |                                                               |                       | rrae n                                                        |                                                                             |
| P                                                      | G-Girona                                                                                                                                                      |                       | _                                                                  |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               | .1-0                                                                        |
| H                                                      | oy                                                                                                                                                            |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | trella Roja-E                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | yenord-Levi                                                                                                                                                   |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | ade Brestois                                                                                                                                                  |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | alanta-Arsei<br>. <b>Madrid</b> -RB                                                                                                                           |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        | ónaco-FC Ba                                                                                                                                                   |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
|                                                        |                                                                                                                                                               | _                     |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               | - 3 -ABC                                                                    |
|                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                               |                       |                                                               |                                                                             |
| _                                                      |                                                                                                                                                               | F                     | ग                                                                  | 1                                                                                           | G                                              | E                                                             | P                     | GF                                                            |                                                                             |
| T.                                                     | Bayern M.                                                                                                                                                     | F                     | 3                                                                  | 7                                                                                           | 7                                              | 0                                                             | 0                     | 9                                                             | 2                                                                           |
| 2.                                                     | Celtic                                                                                                                                                        | *                     | 3                                                                  | 7                                                                                           | 1                                              | 0                                                             | 0                     | 9                                                             | 7                                                                           |
| 2.                                                     |                                                                                                                                                               | *                     | 3                                                                  | 7                                                                                           | 7                                              | 0                                                             | 0                     | 9                                                             | 7                                                                           |
| 2.                                                     | Celtic                                                                                                                                                        | *                     | 3                                                                  | 7                                                                                           | 1                                              | 0                                                             | 0                     | 9                                                             | 7                                                                           |
| 2 4 5.                                                 | Celtic<br>B. Dortmund<br>Aston Villa<br>Sparta Praha                                                                                                          | *                     | 3 3 3                                                              | 1 1 1 1                                                                                     | 1 1 1                                          | 0 0 0 0                                                       | 0 0 0                 | 9<br>5<br>3<br>3                                              | 10000                                                                       |
| 2<br>3<br>4.<br>5.                                     | Celtic<br>B. Dortmund<br>Aston Villa                                                                                                                          | *                     | 3 3                                                                | 1 1 1                                                                                       | 1 1 1                                          | 0 0 0                                                         | 0 0                   | 9<br>5<br>3                                                   | 10000                                                                       |
| 2 4 5.                                                 | Celtic<br>B. Dortmund<br>Aston Villa<br>Sparta Praha                                                                                                          | *                     | 3 3 3                                                              | 1 1 1 1                                                                                     | 1 1 1                                          | 0 0 0 0                                                       | 0 0 0                 | 9<br>5<br>3<br>3                                              | 1 0 0 0                                                                     |
| 2<br>3<br>4.<br>5.                                     | Celtic  E. Dortmund  Aston Villa  Sparta Praha  Real Madrid                                                                                                   | * *                   | 3 3 3 3                                                            | 1 1 1 1 1                                                                                   | 1<br>1<br>1<br>1                               | 0 0 0 0                                                       | 0 0 0                 | 9<br>5<br>3<br>3                                              | 1 1                                                                         |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.                       | Celtic  E. Dortmund  Aston Villa  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus                                                                                         | * *                   | 3 3 3 3 3 3                                                        | 1 1 1 1 1                                                                                   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                          | 0 0 0 0                                                       | 0 0 0 0               | 9<br>5<br>3<br>3<br>3                                         | 11 11 11                                                                    |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.           | Celtic  El Dortmund  Aston Villa  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool                                                                              | * *                   | 3 3 3                                                              | 7<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0 0 0 0 0 0                                                   | 0 0 0 0 0 0 0         | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |                                                                             |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.           | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG                                                            | * *                   | 3 3 3 3 3                                                          | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                             | 7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0 0 0 0 0 0 0         | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2                          | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                      |
| 2<br>3<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8<br>9.<br>10        | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG                                                            | * *                   | 3 3 3 3 3 3 3 3                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                           | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0 0 0 0 0 0 0 0 0     | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                               |                                                                             |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG  Inter                                                     | * *                   | 3 3 3 3 3 3 3 3 1                                                  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0 0 0 0 0 0 0 0       | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1                     | 111111111111111111111111111111111111111                                     |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 12. 13.                | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa.  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG  Inter  M. City                                           | * *                   | 3 3 3 3 3 3 1 1                                                    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                              | 1 1 1 1 1 1 0 0                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 0 0 0 0 0 0 0 0 0     | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>0                     | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                      |
| 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14                         | Celtic B. Dortmund Aston Villa Sparta Praha Real Madrid Juventus Liverpool Sporting CP PSG Inter M. City S. Donetsk                                           | A A A A A A O O O O   | 3 3 3 3 3 3 1 1 1                                                  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                    | 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1           | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>0                     |                                                                             |
| 2 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15                        | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa.  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG  Inter  M. Crty  S. Donetsk  Bologna                      | A A A A A A O O O O   | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                          | 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1      | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>0<br>0           | 22 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                   |
| 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16                   | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa.  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG  Inter  M. Crty  S. Donetsk  Bologna  Sturm Graz          | A A A A A A O O O O O | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>0 | 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>0<br>0<br>0      |                                                                             |
| 2 3 4. 5. <b>6.</b> 7. B 9. 10 11 12 13 14 15 16 17    | Celtic  B. Dortmund  Aston Villa.  Sparta Praha  Real Madrid  Juventus  Liverpool  Sporting CP  PSG  Inter  M. Crty  S. Donetsk  Bologna  Sturm Graz  Arsenal | A A A A A A O O O O O | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>0      | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>0<br>0 | 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0 |                                                                             |
| 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18             | Celtic B. Dortmund Aston Villa Sparta Praha Real Madrid Juventus Liverpool Sporting CP PSG Inter M. City S. Donetsk Bologna Sturm Graz Arsenal RB Leipzig     | 44444400000000        | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>0<br>0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 D                                                                       | 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 9<br>5<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0      | 600<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00 |

36. Dinamo Zagreb 0 1 0 0 1 2 9

20.At.Madrid \*0 0 0 0 0 0 0

21. B. Leverkusen® 0 0 0 0 0 0

24. Feyenoord # 0 0 0 0 0 0 0

22. Benfica

23. S. Brest

25. Estrella Roja

26. Barcelona

27. Girona

29. P5V

31. Lille

28. Stuttgart

30. AC Milan

32. Salzburg

33. Club Brugge 34. Young Boys 0000000

.000000

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3

0 1 0 0 1 1 3

0 1 0 0 1 1 3

0 1 0 0 1 0 2

0 1 0 0 1 0 3

0 1 0 0 1 0 3

0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 5

Ronda extra

#### Próxima jornada

Pase directo a octavos.

| Salzburg-S. Brest      | M. 18:45 h |
|------------------------|------------|
| Stuttgart-Sparta Praha | M, 18:45 h |
| Barcelona-Young Boys   | M. 21:00 h |
| B. Leverkusen-AC Milan | M. 21:00 h |
| B. Dortmund-Celtic     | M. 21:00 h |
| Inter-Estrella Roja    | M. 21:00 h |
| PSV-Sporting CP        | M. 21:00 h |
| S. Bratislava-M. City  | M. 21:00 h |
| Arsenal-PSG            | M. 21:00 h |
| Girona-Feyenoord       | X 18:45 h  |
| S. Donetsk-Atalanta    | X 18:45 h  |
| Aston Villa-Bayern M   | X. 21:00 h |
| Benfica-At Madrid      | X. 21:00 h |
| Dinamo Zagreb-Monaco   | X. 21:00 h |
| Lille-Real Madrid      | X. 21:00 h |
| Liverpool-Bologna      | X, 21;00 h |
| RB Leipzig-Juventus    | X. 21:00 h |
| Sturm Graz-Club Brugge | X. 21:00 h |

#### La selección española, en Murcia



La selección española, celebrando su éxito en la pasada Eurocopa.

## Polémica por las entradas del España-Dinamarca

Las localidades para el partido en Murcia se agotan en unos minutos y ya hay reventa en varios portales por cinco veces más de su precio original

PACO SARABIA

Las entradas del España-Dinamarca del próximo 12 de octubre, correspondiente a la tercera jornada de la Nations League, que se disputará en Nueva Condomina, volaron en poco más de media hora. De momento la selección española ha sumado cuatro puntos en sus dos primeros encuentros, por lo que ganar el siguiente en Murcia, le permitiría dar un paso de gigante en esta primera ronda y así arrebatarle a la selección danesa el primer lugar del grupo. Un encuentro importante y que la afición de la Región se volcó en intentar acudir al partido. El último precedente de un encuentro oficial de la selección española en

Murcia data del 6 de septiembre de 2008 en un partido ante Bosnia-Herzegovina, clasificatorio para el Mundial 2010, que finalmente ganó España. Aquel día venció la selección 1–0 con gol de Villa. Hay muchas ganas de ver a la actual campeona de Europa y se comprobó en lo rápido que se vendieron.

A las 17:00, desde la web de la RFEF, se habilitaba la venta de entradas, pudiendo cada persona comprar hasta un máximo de seis localidades. El precio de las entradas iba desde los 20 hasta los 75 euros y todas los sectores se vendieron a gran velocidad.

Hubo un gran enfado y por varios motivos. Muchos aficionados se lamentaron por no tener preferencia los abonados del Real Murcia para poder comprar las localidades en primer lugar. Otros se quejaron de que se anunció ayer por la mañana que se abriría el plazo a las 17:00 dejando poco margen de maniobra y se enteraron cuando ya se habían vendido. Y también varios aficionados, que estuvieron en la cola virtual más de una hora antes de que se abriera el plazo para comprar las entradas, llamaron a esta redacción informando de que les fue imposible efectuar el pago correspondiente cuando les tocaba para poder adquirirlas.

Varios portales de internet especialistas en reventa ya tenían las entradas del España - Dinamarca, un par de horas después de que se agotaran listas para venderlas desde 139 euros en los fondos, es decir, casi quintuplicando su precio en la taquillar virutal de la Federación. ■

#### **Fútbol Sala**

#### España cumple y golea a Nueva Zelanda por 7-1

En su segundo partido en el Mundial, España logró su primer triunfo. Se enfrentaba a Nueva Zelanda, una selección menor y cumplió los pronósticos, venciendo por un contundente 7-1. El encuentro, que iba empate a uno al descanso, se resolvió en la segunda parte. El gran protagonista del encuentro fue Catena, que firmó un hat trick. El próximo rival de la selección será Libia, el próximo sábado, en busca del primer puesto del grupo. L.O.

#### Fútbol sala

#### ElPozo gana al Jaén en un amistoso en San Javier

ElPozo Murcia ganó al Jaén Paraíso Interior (2-0) en un partido amistoso disputado en San Javier con entrada gratuita. El conjunto de Dani Martínez encarriló pronto el choque con un tanto de Esteban a los cuatro minutos. Las fuerzas se igualaron, pero siempre llevando la iniciativa los murcianos, que en la segunda parte, con un espectacular tanto de Gadeia, amplió la renta frente a un Jaén que lo intentó pero no pudo batir la meta rival. L. O.

#### **Tenis**

## Alcaraz, ante otro reto en un torneo por equipos

El tenista murciano lidera desde mañana el conjunto de Europa en la Laver Cup

DIONI GARCÍA

Después de contribuir con dos triunfos y uno en dobles a la clasificación de España para la Final a 8 de la Copa Davis que se disputará en noviembre, el murciano Carlos Alcaraz vuelve a jugar este fin de semana formando parte de un equipo, pero esta vez con un combinado de jugadores de Europa que se enfrentará a otro del Resto del Mundo. Por primera vez en su carrera deportiva, el de El Palmar ha sido convocado para la Laver Cup, que se disputa desde mañana viernes hasta el domingo en el Uber Arena de Berlín, un pabellón con capacidad para 15.000 espectadores, sobre pista dura y cubierta, la misma que tuvo en Valencia hace solo unos días.

Bjom Borg, por Europa, y John McEnroe, por Resto del Mundo, son los capitanes de los equipos y serán quienes decidan qué partidos juegan cada uno de los tenistas convocados. Junto a Carlos Alcaraz, por Europa, estarán el alemán Alexander Zverev, el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el búlgaro Grigor Dimitrovy el griego Stefanos Tsitsipas. Por el Resto del Mundo, los protagonistas son los estadounidenses Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Ben Shelton, el chileno Alejandro Tabilo, el argentino Francisco Cerundolo y el australiano Thanasi Kokkinakis, un especialista en dobles.

«Me encanta la Laver Cup y quería formar parte de ella. Es una competición seria. Creo que tenemos que representar a Europa de la mejor manera posible. El prestigio que tiene este torneo y ser campeón de la Laver Cup es algo muy importante», afirmó Alcaraz en la web del torneo, en la que se mostró ilusionado por su participación.

Cada uno de los tres días de competición se jugarán cuatro partidos, tres de individuales y uno de dobles. Una de las señas de identidad de la Laver Cup, un trofeo que nació en 2017 por iniciativa de Roger Federer y que se inspira en la Ryder Cup de golf, es que los partidos de cada jornada



Carlos Alcaraz, ayer en Berlín.

tienen un valor diferente. Por ejemplo, en la primera jornada los triunfos valen un punto, en la segunda dos y en la tercera tres. De esta forma se asegura que no se decida el ganador hasta el último día. Los tenistas que disputan cada uno de los encuentros los eligen los capitanes.

Los encuentros se disputan al mejor de tres sets, aunque el último es un super tie break a 10 puntos si se registra un empate tras los dos primeros. Otra particularidad es que ningún tenista puede disputar más de dos individuales entre las tres jornadas y que cuatro de los seis componentes de los equipos deben jugar al menos un duelo de dobles. Por tanto, a Alcaraz le esperan tres partidos en otros tantos días.

La Laver Cup se podrá en directo en España a través de Max y de Eurosporti. Mañana viernes y el sábado los encuentros darán comienzo a las 13:00 horas, mientras que el domingo será desde las 12:00.

La competición homenajea a Rod Laver, australiano que fue el último en ganar el mismo año los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open). Lo consiguió en dos ocasiones, 1962 y 1969. Desde entonces nadie ha logrado esa gesta. La misma está organizada por Roger Federer junto a su empresa, TEAM 8, y el empresario y exjugador brasileño Jorge Paulo Lemann y Tennis Australia.

38 | Deportes Baloncesto

#### LA SUPERCOPA ENDESA, EN MURCIA



#### La plantilla del UCAM recibe los coches de Toyota Labasa

La plantilla del UCAM Murcia CB recibió ayer los coches de Toyoya Labasa, que se ha corporado como patrocinador esta campaña, en un acto que se celebró en las puertas del Palacio de los Deportes coincidiendo también con el Media Day previo a la celebración de la Supercopa Endesa. Como es tradicional en el baloncesto, los clubes llegan a acuerdos con más automovilísticas para ceder durante la temporada a sus jugadores un coche, que en este caso es un Toyota, firma que también es patrocinadora de la propia Liga Endesa. Los modelos que conducen desde ayer los jugadores que dirige Sito Alonso son RAV 4 y C-HR. La plantilla, asimismo, sigue preparando el partido de semifinales de este sábado contra el Unicaja Málaga (21:30 horas) en la pista auxiliar, ya que en la principal se están realizado trabajos para un torneo que tiene todas las entradas agotadas desde hace semana. L.O.

# Cumpleaños con una Supercopa

El Palacio, que se estrenó el 16 de septiembre de hace 30 años con un partido entre el CB Murcia y el Andorra, recibe este fin de semana el cuarto torneo de baloncesto de relevancia de su historia

DIONI GARCÍA

El Palacio de los Deportes de Murcia acaba de cumplir tres décadas de vida. Y este fin de semana, coincidiendo con esa efeméride, acoge por segundo año consecutivo una Supercopa Endesa con UCAM Murcia CB, Unicaja Málaga, Real Madridy Barça en liza. Pese a contar ya con treinta años, no han sido muchos los acontecimientos baloncestísticos que se han celebrado en el recinto de la Avenida del Rocio: una Copa del Rey, un All Star, dos partidos de la selección española absoluta y las Supercopas de 2023 y 2024.

El recinto, que fue diseñado por el arquitecto Miguel Ángel Beloqui, se inauguró oficialmente el 16 de septiembre de 1994 con un encuentro CB Murcia-Andorra que abrió una temporada histórica para el club. El equipo, entrenado por José María Oleart, venía de descender deportivamente 1992 y de permanecer en los despachos, para en la campaña 1993-1994 firmar una agónica salvación en un play off contra el Fórum Valladolid tras re-

montar un 0-2 en contra.

La campaña del estreno del Palacio fue la del trío Jonhy Rogers-Bobby Martin y Mike Anderson. Era un baloncesto muy diferente al actual, donde esos tres jugadores llegaron a jugar en varios encuentros los 40 minutos. La rotación era casi inexistente, de apenas dos o tres jugadores. En ese choque inaugural del 16 de septiembre, el CB Murcia ganó por 84-79 con 18 puntos de Anderson, 19 de Edu Piñero, 10 de José María Pedrera, 16 de Rogers, 12 de Martin y 9 de Xavi Sánchez. También jugaron, aunque no llegaron a anotar, Quini García, Ramón Moya y Maiol Cisteró.

#### La Copa 1996, el más grande

En febrero de 1996 se disputó en el Palacio la única Copa del Rey que se ha vivido en Murcia en la historia. Muchos años antes, cuando el torneo no tenía el formato actual, se celebró una final en 1976 en Cartagena, donde el Joventut de Badalona derrotó al Real Madrid. En el Palacio se disputó la 60 edición con la participación de Barcelona, Arnway Zaragoza, Real Madrid, Caja San Fernan-

#### **Apuntes**

#### acb BEATS, en la sala Mamba

La Supercopa arrancará mañana viernes con el espectáculo acb BEATS, que se celebrará finalmente en la sala Mamba, junto a la Palacio de los Deportes, y no en el Cuartel de Artillería por la previsión de Iluvias.

Entre las actuaciones previstas está la acutación Maikel de la Calle, una de las voces emergentes del reguetón y la música urbana, y Bresh, una fiesta destinada especialmente a los jóvenes con propuesta musical y de entretenimiento única. El cartel se completa con el 'Show del salto inicial' y más actuaciones musicales. ■

do, CB Murcia, Unicaja, TDK Manressay Baloncesto León. Por un lado del cuadro se dio en semifinales un Barça-Madrid, idéntico enfrentamiento al que se vivirá este sábado en la Supercopa. Y por otro, el conjunto murciano, liderado por Duane Washington, derrotó al Unicaja y se vio las caras con el TDK Manresa, que comandado por Chichi Creus, ganó por 78-81 para después dar la gran campanada en la final al superar al Barça con un triple del base sobre la bocina. En aquella edición también se celebró un partido por el tercer puesto, donde el Real Madrid venció al CB Murcia por 74-68.

Por desgracia, el aforo actual del Palacio impide que se vuelva a celebrar una Copa del Rey en Murcia debido a la dimensión que ha adquirido el tomeo en la última década.

#### Un 'All Star' en 1998

El segundo acontecimiento, aunque sin llegar a la magnitud de la Copa, fue un All Star que se llevó a cabo en 1998. Era un fin de semana de las estrellas que se celebraba al estilo de la NBA y que dejó de hacerse en 2001. Al margen de un

partido entre un combinado nacional y otro extranjero se realizó un concurso de mates que ganó Gaylon Nickerson, un escolta del CB Valladolid, aunque la sensación fue Mario Santana, un jugador del Lobos Cantabria que machacó por encima de un coche. En los triples el vencedor fue Alberto Herreros al superar en la final a Bemi Álvarez.

Además, la selección española jugó un encuentro amistoso el 30 de agosto de 2009 contra Israel, con triunfo nacional por 93-59 y un equipo integrado por Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, Carlos Cabezas, Jorge Garbajosa y Sergio Llull, quien también estará en la Supercopa de este fin de semana con el Real Madrid y que es el único que sigue en activo. También en 2013 se celebró un España-Inglaterra con resultado 80-67.

En 2023, después de muchos años huérfano de un tomeo de relevancia, el baloncesto volvió a ser protagonista con la Supercopa que gano el Real Madrid, un evento que este fin de semana volverá a polarizar la atención y que abrirá la temporada 2024-2025.

Cartelera 39

#### Cines

MURCIA

| Neocine Centrofama<br>Puerta Nueva, s/n | 968 247530<br>www.neocine.es           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| El 47                                   | (Digital) 19.45                        |
| Sidonie en Japón                        | V.O.S. (Digital) 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Volverėis                               | (Digital) 17.30 / 22.00                |

| Thader                       | 968 385783                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Av. Juan de Borbón s/n       | www.neocine.es                                        |
| Alien: Romulus               | (Digital) 18.00 / 22.45                               |
| Bitelchús Bitelchús (Digital | 16.15 / 17.15 / 18.15 / 19.15 / 20.15 / 21.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                 | (Digital) 16.00 / 18.15 / 20.30                       |
| Capitán Avispa               | (Digital) 16.00                                       |
| Del revés 2 (Inside Out 2)   | (Digital) 16.10 / 20.20                               |
| Deadpool y Lobezno           | (Digital) 16.00 / 18.15 / 20.00 / 22.45               |
| El conde de Montecristo      | (Digital) 16.00 / 19.15 / 22.15                       |
| Gru 4. Mi villano favorito   | (Digital) 18.00 / 19.45                               |
| Hotel Bitcoin                | (Digital) 16.00 / 18.00 / 20.40                       |
| Justicia artificial          | (Digital) 16.00 / 22.40                               |
| La trampa                    | (Digital) 22.45                                       |
| Longlegs                     | (Digital) 22.30                                       |
| No hables con extraños (D    | igital) 16.00 / 18.15 / 19.20 / 20.25 / 21.30 / 22.30 |
| Odio el verano               | (Digital) 16.00 / 18.25 / 20.30 / 22.30               |
| Padre no hay más que uno     | k: Campanas de boda (Digital) 16.15                   |
| Romper el circulo            | (Digital) 16.00 / 18.00 / 20.15 / 22.40               |
| The Amazing Spider-Man 2:    | El poder de Electro (Digital) 21.30                   |
| Topuria: Matador             | (Digital) 18.15 / 20.15                               |
| Un desastre es para siempr   | e (Digital) 16.30 / 18.30 / 20.30 / 22.30             |
| Zak y Wowo: La leyenda de    | los Lendarys (Digital) 17.45                          |

| Nueva Condomina                        | 902 333231            |
|----------------------------------------|-----------------------|
| C.C. Nueva Condomina                   | www.cinesa.es         |
| Alien: Romulus                         | 21.15                 |
| Bitelchus Bitelchus                    | 16.00 / 18.40 / 21.20 |
| Bitelchús Bitelchús                    | V.O.S. 19.05          |
| Capitán Avispa                         | 17.00                 |
| Deadpool y Lobezno                     | 21.00                 |
| El 47                                  | V.O.S. 18.30          |
| Hotel Bitcoin                          | 16,15 / 21,35         |
| Justicia artificial                    | 16.25 / 18.50         |
| No hables con extraños                 | 16.50 / 19.25 / 22.00 |
| No hables con extraños                 | V.O.S. 16.30 / 21.35  |
| Odio el verano                         | 19.20 / 21.50         |
| Romper el circulo                      | 18.55 / 21.50         |
| Topuria: Matador                       | 17.00 / 19.30 / 22.00 |
| Un desastre es para siempre            | 16.10 / 19.15         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys | 17.00                 |

| Neocine Hd Digital Myrtea           |                         | 968 838959              |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Av. Severo Ochoa s/n. C.C. El Tir   | o Espinardo             | www.neocine.es          |
| Alien: Romutus                      |                         | (Digital) 20.00 / 22.15 |
| Bitelchús Bitelchús (Digital) 16.15 | / 17.15 / 18.15 / 19.15 | / 20.15 / 21.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                        |                         | (Digital) 16.15 / 18.00 |
| Deadpool y Lobezno                  | (Digital) 16.00 /       | 18.00 / 20.00 / 22.30   |
| El 47                               |                         | (Digital) 16.15         |
| El conde de Montecristo             |                         | (Digital) 20.15         |
| Hotel Bitcoin                       |                         | (Digital) 20.20 / 22.15 |
| Longlegs                            |                         | (Digital) 18.20         |
| No hables con extraños              | (Digital) 16.20         | 18.25 / 20.35 / 22.45   |
| Odio el verano                      | (Digital) 16.00 /       | 18.25 / 20.30 / 22.45   |
| Padre no hay más que uno 4: Cam     | panas de boda           | (Digital) 18.00         |
| Romper el circulo                   | (Digital) 16.00 /       | 18.00 / 20.20 / 22.30   |
| Un desastre es para siempre         | (Digital) 16.15 /       | 18.30 / 20.30 / 22.20   |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Ler   | ndarys                  | (Digital) 16.20         |

#### MOLINA DE SEGURA

| Neocine Hd Digital Vega Plaza                | 968 64 30 73            |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| C.C. Vega Plaza                              | www.neocine.es          |
| Alien: Romulus                               | (Digital) 19.45         |
| Bitelchús Bitelchús                          | (Digital) 18.15 / 20.15 |
| Buffalo Kids                                 | (Digital) 18.00         |
| Hotel Bitcoin                                | (Digital) 20.00         |
| No hables con extraños                       | (Digital) 18.15 / 20.25 |
| Odio el verano                               | (Digital) 18.30 / 20.30 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | (Digital) 18.00         |
| Romper el circulo                            | (Digital) 18.00 / 20.20 |
| Un desastre es para siempre                  | (Digital) 18.30 / 20.30 |
|                                              |                         |

#### CARTAGENA

| Mandarache                     | 968 314944            |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ronda Ciudad de la Unión nº 30 | www.neocine.es        |
| Alien: Romutus                 | 20.30 / 22.45         |
| Bitelchús Bitelchús            | 18.15 / 20.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                   | 18.00                 |
| Deadpool y Lobezno             | 18.20 / 20.00 / 22.40 |
| El 47                          | 22.45                 |
| El conde de Montecristo        | 18.00                 |
| Gru 4. Mi villano favorito     | 18.15                 |
| Hotel Bitcoin                  | 18.15 / 20.15         |
| Justicia artificial            | 22.00                 |
| La trampa                      | 22.00                 |

#### **ESTRENOS DE LA SEMANA**

**HOTEL BITCOIN>** Narra la historia en números de: 4 amigos, 5000 bitcoins y 1 portátil. Entre hesta, prestamistas, amor, locura y crimen, tendrån que proteger esa pasta hasta un lunes que parece no llegar, encerrados todo un fin de semana en un hotel... Director, Manuel Sanabria. Carlos Villaverde. 101 min. Interpretes. Alejo Sauras, Mauricio Ochmann, Pablo Chiapella. Comedia. (España). 12 años.

NO HABLES CON EX-TRAÑOS> Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idilica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica... Director, James Watkins, 109 min. Intérpretes. James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Terror. (EE.UU.). 16 años.

BITELCHUS BITELCHUS> Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allà se abre accidentalmente.\_ Director. Tim Burton. 104 min. Interpretes. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara. Fantástico. (EE.UU.), 12 años.

EL 47> Es la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir... Director, Marcel Barrena, 110 min. Interpretes. Eduard Fernández, Clara Segura, David Verdaguer. Drama. (España). 7

DIABÓLICA> La familia de Curtis es seleccionada para probar un nuevo dispositivo para el hogar: un asistente digital llamado AIA. AIA aprende los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades, Y puede asegurarse de que nada, ni nadie, se interponga en el camino de su familia... Director. Chris Weitz. 123 min. Intérpretes. John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu. Terror. (EE.UU.), 12 años,

EL CUERVO> Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de las vivos y los muertos para saldar sus deudas... Director. Rupert Sanders, 111 min. Interpretes. Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston.

#### ODIO EL VERANO>

Thriller, (EE.UU.). 32 años.

Alonso (barrendero) y Marisa (tarotista), Torres y Fátima (propietarios de una charcuteria) y Calatrava (cirujano estético) y Vicky (influencer) han reservado una casa en Canarias para pasar las mejores vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que han alquilado la misma casa... Director, Fernando García-Ruiz. 103 min. Interpretes, Julian Lopez, Kira Miró, Jordi Sánchez. Comedia. (España). 12 años.

#### PARPADEA DOS VECES>

Cuando el magnate de la tecnología Slater King conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. El la invita a acompañarte a él y a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Un auténtico paraiso. Las noches salvajes se mezclan con mañanas bañadas por el sol... Director. Zoe Kravitz. 102 min. Intérpretes. Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat Intriga. (EE.UU.). 16 anos.

ALIEN: ROMULUS> Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien... Director, Fede Álvarez. 119 min. Intérpretes. Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson. Ciencia ficción. (EE.UU.). 16 años.

BUFFALO KIDS> Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tio, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre. Juntos se embarcarán en un peligroso viaje... Director. Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis Garcia. 93 min. Animación, (España), Tol.

| Los mundos de Coraline                        | 19,45                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| No hables con extraños                        | 18.15 / 20.25 / 22.30 |
| Odio el verano                                | 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Parpadea dos veces                            | 20.45                 |
| Romper el circulo                             | 18.00 / 20.20 / 22.40 |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 22.15                 |
| Un desastre es para siempre                   | 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 18.15                 |

| Espacio Mediterráneo                         | 968 197303            |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| C.C. Espacio Mediterráneo                    | www.neocine.es        |
| Alien: Romulus                               | 20.15 / 22.30         |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.15 / 20.15 / 22.15 |
| Buffato Kids                                 | 18.30                 |
| Capitán Avispa                               | 18.00                 |
| Deadpool y Lobezno                           | 20.20 / 22.45         |
| Estación Rocafort                            | 22.30                 |
| El conde de Montecristo                      | 22.00                 |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 18.15                 |
| No hables con extraños                       | 18.15 / 20.25 / 22.30 |
| Odio el verano                               | 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 20.00                 |
| Romper el circulo                            | 18.00 / 20.00 / 22.30 |
| Topuria: Matador                             | 18.15 / 20.15         |
| Un desastre es para siempre                  | 18.30 / 20.30 / 22.30 |

#### LORCA

| ACEC Almenara                                 | 968 463417            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| C.C. Parque Almenara                          | www.acecalmenara.com  |
| Alien: Romulus                                | 19.40 / 22.00         |
| Bitelchús Bitelchús                           | 17.50 / 19.50 / 21.50 |
| Buffalo Kids                                  | 17.50                 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                    | 17.50                 |
| Deadpool y Lobezno                            | 18.30 / 21.40         |
| El cuervo                                     | 19.40 / 21.40         |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 18.00                 |
| Hotel Bitcoin                                 | 19.50 / 21.50         |
| Mi amigo el pingüino                          | 17.50                 |
| No hables con extraños                        | 20.00 / 22.00         |
| No hables con extraños                        | V.O.S. 17.50          |
| Odio el verano                                | 18.00                 |
| Romper el circulo                             | 19.30 / 21.40         |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 20.00                 |
| Topuria: Matador                              | 20.00 / 21.40         |
| Un desastre es para siempre                   | 18.00 / 20.00 / 22.00 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 18.00                 |

#### ÁGUILAS

**Multicines El Hornillo** 

| Bitelchús Bitelchús (E                       | Digital) 17.45 / 20.00 / 22.15 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                              | (Digital) 17.30                |
| Buffalo Kids                                 | initian is so                  |
| Deadpool y Lobezno                           | (Digital) 22.00                |
| Estación Rocafort                            | (Digital) 20.30                |
| El 47                                        | (Digital) 18.00                |
| El conde de Montecristo                      | (Digital) 19.15                |
| El cuervo                                    | (Digital) 22.20                |
| Hotel Bitcoin                                | (Digital) 20.15 / 22.15        |
| Justicia artificial                          | (Digital) 20.15 / 22.15        |
| La mujer del presidente                      | (Digital) 17.30                |
| No hables con extraños (I                    | Digital) 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Odio el verano                               | (Digital) 18.00                |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | (Digital) 18.15                |
| Romper el circulo                            | (Digital) 19.30                |
| Topuria: Matador                             | (Digital) 20.00 / 22.00        |
| Un desastre es para siempre                  | (Digital) 17.30 / 22.20        |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | (Digital) 19.00                |

968 171830

#### SAN JAVIER

| 968 547047              |
|-------------------------|
| www.neocine.es          |
| 18.15 / 20.15 / 22.15   |
| 18.00                   |
| (Digital) 18.00         |
| 18.00 / 20.20           |
| 22.45                   |
| 19.30                   |
| 20.00 / 22.00           |
| 18.15 / 20.25 / 22.30   |
| 18.30 / 20.30           |
| 22.45                   |
| 22.45                   |
| 22.30                   |
| (Digital) 18.15 / 20.15 |
| 18.30 / 20.30 / 22.30   |
|                         |

#### CINES DE VERANO

| Terraza Cine de Verano de Archena | 648242260 |
|-----------------------------------|-----------|
| Avenida Plaza 1 de Mayo S/N       |           |
| En tierra de santos y pecadores   | 22.00     |

Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### ASIER GANUZA

Lo primero que hay que saber acerca de la nueva exposición de Pedro Cano es que la pulsión artística del blanqueño tiene un origen diferente a la de otros proyectos anteriores; o, al menos, a la del último que presentó en Murcia, hace ya algún tiempo... Y es que hay que remontarse más de cinco años - a mayo de 2019 - para encontrar en la hemeroteca la inauguración de Siete, en la Sala Verónicas, una emocionante y poética colección de obra que giraba en torno a la migración y que partía de un episodio que él mismo contempló en 1991, en el puerto de Bari, al que llegaron diez mil refugiados albaneses en pésimas condiciones a bordo del buque Vlora. Aquello sobrecogió al hoy veterano pintor, un hombre sensible en lo pictórico, pero también en lo social (o en lo puramente humano). Sin embargo, Cano también es humilde y agradecido, y aunque seguro que sus pinceles vuelven algún día por esos derroteros, él nunca ha ocultado la devoción que siente por su tierra, por Blanca, y a este particular pueblo de la Vega Alta le dedica la exposición que hoy nos concieme. Una exposición que, no por cercana, es trivial; pero vayamos por partes...

«Yo creo que un escritor, un cineasta o un autor de teatro, cuando está preparando un nuevo trabajo, busca siempre hacer algo original, potente, curioso..., algo que le pueda gustar a la gente. Yo mismo he hecho exposiciones para las cuales me he implicado mucho en buscar una idea que soporte bien lo que iba a hacer, y que tuviera también una relación con lo que estaba pasando en ese momento, con el mundo. Peroesta vez no hay nada de eso», advertía Cano este miércoles, durante una íntirna presentación, a un reducido grupo de periodistas. «Esto, más bien, es todo lo contrario. Esta vez he querido buscar en lo más primario, en lo más sencillo..., en el sitio en el que he nacido», completaba el blanqueño, bien arropado por Juan Antonio Megías, presidente del Real Casino, espacio que acoge la citada exposición. En concreto, ambos recibieron a la prensa en la Sala Alta, donde ya colgaban un gran óleo y las reputadas acuarelas del artista, que podrán ser disfrutadas por el público general desde las 20.00 horas de esta tarde y hasta el 8 de diciembre. La muestra se titula De un pueblo de Murcia, claro.

En total son, según Megías, treinta y tres obras 'grandes' -las hay en diferentes formatos - y un espectacular mosaico marca de la casa y que está compuesto por más de sesenta pequeñas piezas; eso, además de un expositor que incluye una colección de cuadernos del artista, de sobra conocidos por su incuestionable valor artístico por



#### Exposición

El veterano pintor expone en la capital del Segura cinco años después y lo hace con una serie de acuarelas y un óleo de gran formato que suponen un reencuentro con Blanca

## Pedro Cano 'vuelve' a su pueblo de la mano del Real Casino de Murcia



Israel Sanchez

todo aquel que haya seguido mínimamente la carrera de Cano. Por eso no es de extrañar que el presidente del Real Casino se animara a decir que esta es «una de las grandes exposiciones de la historia» de este espacio, de ahí que no solo se rindiera en elogios ante el artista, sino que mostrara además, ante los allí presentes, su agradecimiento al blanqueño por «escoger esta casa». Unas palabras a las que el protagonista respondió casi de anternano con un texto incluido en el catálogo de la exposición - obra de José Luis Montero-en el que reconoce la influencia que ha tenido en su desarrollo artístico la histórica apuesta por la pintura que se ha hecho siempre desde el interior de este icónico inmueble: «Allí conocí la pintura de Muñoz Barberán, Molina Sánchezy Gómez Cano. PosibleJueves, 19 de septiembre de 2024



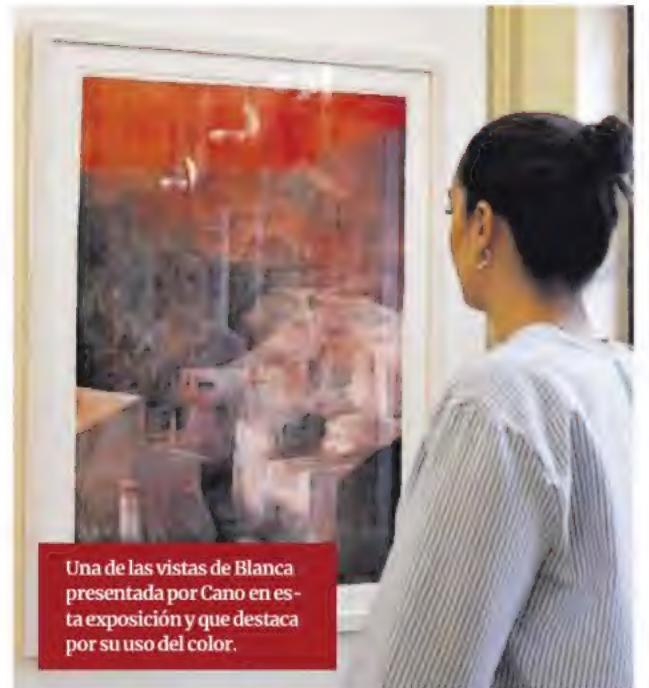

mente por eso yo también empecé a firmar con mis apellidos».

Por supuesto, mucho ha llovido desde entonces, y mucho ha cambiado Blanca en estos años; algo que queda patente en un proyecto que, en cierto modo, pretende contar la historia de la localidad. Y aunque las obras incluyen diferentes paisajes del municipio, con una serie dedicada al Segura, hay un elemento que parece central: «Cuando se construyó el pueblo, una de sus paredes era la sierra. La gente se colocó allí para estar más lejos del río, de la violencia del agua, tan buena para el riego y el suministro de las casas y tan peligrosa cuando había crecidas. Pero, sobre todo, para ver desde arriba todo lo que ocurría en el valle», explicó Cano, que tiene allí su estudio y que ha dedicado a esa pared natural de Blanca la pieza más significativa de la muestra: el óleo de grandes dimensiones que recibe al visitante nada más cruzar el umbral de la puerta de la Sala Alta.

Pero es que esta pieza no solo es perfecta para entender el concepto de la muestra, sino también esa pulsión de la que hablábamos; o, más concretamente, cómo ésta ha atravesado al artista durante la preparación de la exposición, con buena parte de obra nueva. «En este cuadro se aprecia muy bien la relación tan intensa que tengo con la pintura, la emoción que me empuja cuando estoy pintando. Es casicomo si un trozo de mí se escapara del cuerpo y se metiera dentro del lienzo», apuntó el artista, quien destaca también de este proyecto como una suerte de culminación de su progresivo encuentro con el color: «Es algo que poco a poco he ido aceptando. Mucha gente me decía, cuando era joven, que tenía una mano especial para el dibujo, pero poco a poco, con los años, esta cuestión ha ganado en

importancia a la hora de enfrentarme al papel en blanco».

Por ello, y aunque De un pueblo de Murcia pueda parecer un proyecto más teóricamente sencillo que Siete, Cano insiste en que «aquí no hay una visión ligera de las cosas. Incluso en los cuadros más pequeñitos hay una gran intensidad, potencia. Porque yo no quería hacer una cosa bonita y ya está, sino algo con profundidad, como mi pueblo. Porque uno, cuando lo ve desde fuera -continúa el blanqueño-, aprecia su belleza, pero, cuando te acercas y profundizas en su historia, encuentra un sitio complejo por el que pasaron las tres culturas y que todavía hoy conserva, afortunadamente, muchos restos de aquellos años». De hecho, para él este proyecto ha supuesto también una forma de «revisitar» su tierra, de encontrarse de nuevo con aquellos paisajes que adomaron su niñez. De ahí que, constantemente, hiciera alusión durante el citado encuentro al catálogo, que se podrá reservar durante la inauguración: «Es aquí donde queda el recuerdo de una exposición. Porque las mentes olvidan, pero esto siempre queda».

Para quienes lo adquieran, el día 26 volverá al Casino para firmarlo, así como otra publicación especial titulada Génesis que ha preparado junto a la filóloga Charo Guarino y que está basada en uno de sus cuademos. No obstante, antes, este sábado, Cano se pasará por el Casino para atender a quienes se acerquen a visitar la muestra, y tiene previsto también hacer actividades con los diferentes colegios de Murcia. «Iremos anunciando todo poco a poco», dijo, entusiasmado. Queda claro que esta es, efectivamente, una «exposición especial». Pero es que, en realidad, ¿qué hay más especial para él que su pueblo? ■

#### Artes escénicas

La cita tendrá lugar el 19 de octubre e incluirá dos partes: una visita por el camposanto y la representación, propiamente dicha

## Don Juan Tenorio vuelve un año más al cementerio de San Javier

LO.

Don Juan Tenorio vuelve al cementerio de San Javier el próximo 19 de octubre después de 11 años de representación ininterrumpida por el Grupo de Teatro San Javier. El concejal de Cultura, David Martínez, acompañado por representantes de las distintas agrupaciones y asociaciones que participan de manera directa en el espectáculo, presentó ayer el evento en el Teatro de Invierno; una propuesta que, tal y como señaló el edil, «supera los límites del escenario teatral y se convierte en un rito colectivo». De hecho, el año pasado atrajo a 1.500 especta- sentación, propiamente dicha.

más de doscientos vecinos que, de una manera o de otra, participan en la puesta en escena.

Esta cita, una «experiencia cultural sin precedentes en España», consta de dos partes: comenzará a las 20.30 horas con un recorrido por el interior del cementerio parroquial de finales de siglo XIX, iluminado por más de seis mil velas y decorado con decenas de altares, obras de arte religiosas y estaciones musicales (intervendrán músicos del Orfeón Fernández Caballero, del Coro de Cámara Patnia, de la Coral Stella Maris Björk, del Conservatorio de San Javier y de Campana de Auroros de Las Torres de Cotillas, entre otros), y continuará con la repredores, a los que hay que sumar los «La primera parte prepara al visi-

tante para ver y sentir la obra de otra manera», explicó Juan Carlos Navas, responsable de la adaptación del texto y director del montaje en el que interviene dando vida a Don Juan.

La representación, que tendrá lugar fuera de los muros del cementerio, incluye este año como novedad la introducción de dos narradores que permite aligerar otras partes del texto de Zorrilla. Se trata de una madre abadesa y un hombre humilde que arregla la valla del convento, cuyos diálogos introducen otra perspectiva a la hora de entender la historia, explicó el director.

Las entradas se pueden adquirir por 15 euros a través de la web www.compralaentrada.com y en Confiterías La Cierva. ■

## Repensar la masculinidad

en la educación

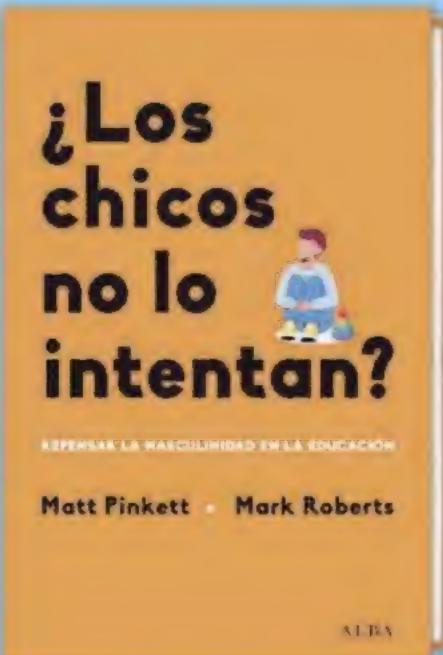

Las ideas tradicionales sobre la masculinidad tienen un efecto negativo en los chicos adolescentes.

Este libro propone soluciones y estrategias a conflictos habituales como el acoso escolar, las malas notas, el machismo, la violencia, la pornografia... para ayudar a los chicos a ser más felices y alcanzar mejores resultados académicos.

Traducción de Manu Berástegui

ALBA · lumus piny Salind

42 | Cultura y Sociedad Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### MÚSICA

La promotora Monkey Pro anuncia que, además de la actuación de Robe y el Visor Fest, los eventos 'I love Reggaeton' y 'Love the Twenties' también tendrán que celebrarse junto al estadio

## Cuatro conciertos cambiarán La Fica por el Espacio Nueva Condomina

A. GANUZA

La promotora murciana Monkey Pro, en un comunicado de prensa emitido durante la tarde de este miércoles, confirmó el cambio de ubicación tanto del concierto de Robe de este sábado y del Visor Fest, previsto para los días 27 y 28 de septiembre, como para otros dos eventos que estaba previsto que tuvieran lugar en La Fica en las próximas semanas: el 'I love Reggaeton', programado para el viernes 4 de octubre, yel 'Love the Twenties - Dance Edition', que se celebrará al día siguiente. Todo ellos tendrán lugar en tuado junto al Estadio Enrique Roca de Murcia. Desde la organización aseguran que están trabajando a pleno rendimiento para «garantizar una buena experiencia del público y que las condiciones del recinto sean las idóneas, incluso mejorando las existentes con anterioridad».

No obstante, la promotora -en activo desde 2015 y responsable,

entre otras cosas, de 'Las Noches del Malecón' y de la programación de las salas Mamba! y REM- ha lamentado una situación que, aseguran, es ajena a la voluntad de sus responsables. De hecho, para explicar los motivos de este cambio de ubicación, se refieren a una decisión «unilateral y arbitraria» tornada en el Ayuntamiento de Murcia «a escasos días» de la celebración de cuatro eventos que esperan aforos superiores a las 10.000 personas, llegando a las 20,000 en varios de ellos. Y señalan la «falta de lógica» de una medida que impide realizar en La Fica estos conciertos, «mientras se mantienen allí otros para 2025».

Por su parte, desde el Consistoel Espacio Nueva Condomina, si-rio aseguran que la decisión tiene que ver con «no concentrar toda la actividad en una única ubicación», a fin de ampliar las zonas para la celebración de eventos y «compaginar el descanso de los vecinos y el uso racional del espacio público». A este respecto, señalan que se trata de un compromiso adquirido durante la campaña electoral y que, por tanto, «no es algo nuevo», sino



que se lleva haciendo desde el principio de la legislatura.

En cualquier caso, desde Monkey Pro han aprovechardo para poner en evidencia el «marco de inseguridad jurídica existente en la ciudad de Murcia» en lo relativo a la organización de eventos de este tipo. Y, en este sentido, reclaman la necesidad de «una planificación de reservas y permisos junto al Ayuntamiento que funcione con la suficiente antelación para garantizar la celebración de los conciertos sin imprevistos de última hora que pongan en peligro su viabilidad». Se trata de una solicitud que, dicen, es compartida con el resto de promo-

LO.

Luis Pèrez Contreras

tores que trabajan en la capital del Segura, «ya que todos se ven afectados por esta situación».

Por otro lado, Monkey Pro -que ha trabajado con artistas de primer nivel como Marc Anthony, Luis Miguel, Bryan Adams y Rauw Alejandro-recuerda en el comunicado «la necesidad ya expuesta en multitud de ocasiones de un gran recinto en Murcia que reúna las condiciones necesarias para celebrar eventos de gran envergadura como los afectados con este cambio de última hora y que suponga el menor impacto negativo a los vecinos. Un recinto ferial a la altura del séptimo municipio más poblado de España, inexistente hasta el momento. Es una problemática que se viene arrastrando desde hace años y que no parece tener una solución cercana por parte del Ayuntamiento», lamentan, al tiempo que recuerdan que «la programación cultural de la ciudad recae sobre los hombros de los promotores privados. Sin su labor -añaden- la música en la ciudad sería prácticamente inexistente y anecdótica».

En cualquier caso, la promotora sígue trabajando a destajo para que el público se vea lo más mínimamente afectado por este cambio de última hora, «redoblando trabajo y esfuerzo por parte del personal implicado en cada uno de estos eventos». De hecho, conocedores de los inconvenientes que puede suponer para los aficionados el traslado de la Nueva Condomina, «se están buscando diferentes opciones de transporte para la ida y vuelta de los eventos junto al Ayuntamiento de Murcia».

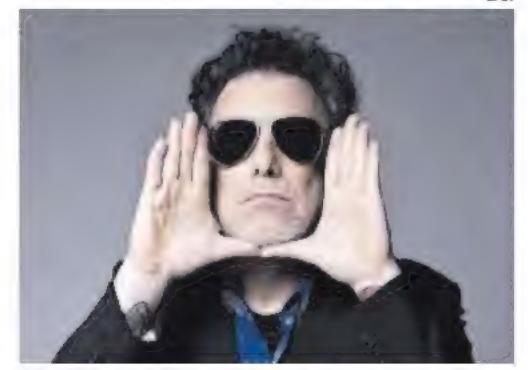

El músico argentino Andrés Calamaro.

#### Andrés Calamaro regresa a Murcia con la vista en 1999

Andrés Calamaro regresa hoy a Murcia, pero, esta vez, dentro de una gira por salas que ha bautizado como Agenda 1999 y que sienta sus bases en uno de los álbumes más celebrados del argentino, Honestidad brutal (de ese mismo año). El que fuera colíder de Los Rodríguez junto a Ariel Rot se subirá al escenario de la Sala Mamba! a partir de las 22.00 horas, acompañado por sus compañeros habituales: German Wiedemer, Julian Kanevsky, Mariano Dominguez, Martin Bruhn y Brian Figueroa. La entrada cuesta 35 euros. L. O.



El vocalista chileno Ronnie Romero.

#### Ronnie Romero abre la temporada en Garaje Beat

El chileno Ronnie Romero, una de las voces más prestigiosas de la escena hard rock y heavy metal internacional, inaugura esta noche la temporada en Garaje Beat Club. Será en el inicio de una minigira de cuatro fechas por nuestro país, con Fire Rose como teloneros. Con pasado en bandas como Rainbow o el Michael Schenker Group, en Murcia se presentará con su proyecto en solitario, y, en concreto, su último disco, Too many lies, too many masters (2023). Entradas a 23 euros y apertura de puertas a las 19.30 horas. L. O.



La banda murciana The Sand.

#### The Sand vuelven a triunfar en Estados Unidos

La banda murciana The Sand sigue celebrando premios al otro lado del charco. Y es que esta vez han triunfado en los InterContinental Music Awards (ICMA), con sede en Los Ángeles y un jurado compuesto por artistas de renombre como Miley Cyrus, Nelly Furtado, Gloria Estefan, Celine Dion y Ricky Martin. En concreto, su tema The Silence ha sido seleccionado como la Mejor Canción de Rock presentada por Europa, También figuran en estos momentos como finalistas o semifinalistas en otros dos certámenes. L. O.

#### Cine

'Segundo premio', el «musical atípico» de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez sobre la banda granadina, elegida candidata a Mejor Película Internacional

## Los Planetas representarán a España en los Oscar

EFE

Segundo premio, la película de los catalanes Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez inspirada en la historia de la banda de rock granadina Los Planetas, representará a España en la 97 edición de los Premios Oscar. Así lo anunció este miércoles el actor Eduardo Noriega, encargado de la lectura del fallo de la Academia de Cine española, representada durante el acto por su presidente, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina.

De este modo, Segundo premio se impone a las otras dos finalistas -La estrella azul, de Javier Macipe, y Marco, de Aitor Arregi y Jon Garaño-y aspira a encontrarse entre las nominadas en la categoría a Mejor Película Internacional. Para saber si lo consigue habrá que esperar hasta el 17 de enero, cuando está previsto que se anuncien los títulos que aspirarán a la tan ansiada estatuilla -aunque antes tiene que pasar un primer corte el 17 de diciembre-, mientras que la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles está programada para el 2 de marzo.

Dirigida junto a Pol Rodríguez y coescrita junto a Fernando Navarro,

Segundo premio es un musical atípico que, según Lacuesta, recrea «la leyenda» más que la realidad sobre Los Planetas, una narración polifónica que permite que cada espectador se quede con su versión. La trama se centra en un momento muy concreto de la trayectoria de la banda, la crisis previa a la grabación, en Nueva Yorken 1998, del álburn Una semana en el motor de un autobús. considerado obra clave de la historia del pop español. Los hechos tienen lugar inmediatamente después del abandono de May Oliver, la bajista original, en medio de constantes choques artísticos y personales entre Jotay Florent.

«Yo a la película solo le veo debilidades», confesó este miércoles Lacuesta en videoconferencia con la Academia, sorprendido por la noticia. No obstante, defendió el proyecto: «La verdad es que estamos un poco acomplejados, parece que la historia de una banda de Houston puede ser universal y que con lo nuestro no puede ocurrir, pero todas las historias son universales», «Nunca pensamos en una historia local», reafirmó Cristóbal García, productor del filme, que definió Segundo premio como «un homenaje a la música a través de una historia de



Una imagen promocional de 'Segundo premio', el filme que representará a España en los Oscar 2025.

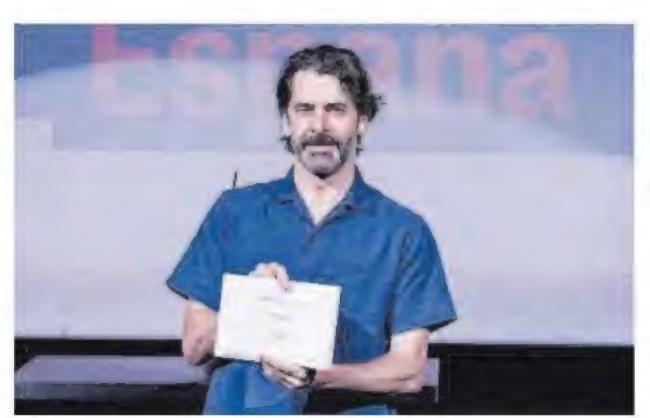

Eduardo Noriega muestra el fallo de los académicos.

Está previsto que el 17 de enero se conozcan los títulos de las cinco nominadas amistad y de amor».

La película, que como Lorca salió de Granada y llegó a Estados Unidos -así lo recordó García- ha recorrido ya quince festivales internacionales, y en el primer trimestre del año que viene se estrenará en Francia mientras, en la ac-

tualidad, están estudiando que llegue a los cines norteamericanos. «Este es un camino desconocido para nosotros», reconoció el productor, quien admitió que su relación con Los Planetas siempre ha sido esquiva. De hecho, García aseguró que apenas han hablado con ellos desde que se estrenó en cines en mayo pasado, aunque se vieron en el Sonorama en agosto. «Jota me volvió a decir que la película no le gustaba», añadió el productor, aunque advirtió de que esta vez sí pensaba llamar por teléfono al cantante y líder del grupo.

Quien no ha tardado en felicitar al equipo ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Enhorabuena para Segundo premio y su (no) historia del grupo que siempre nos hizo soñar, Los Planetas. Isaki, Pol y todo el equipo, mucha suerte en la carrera hacia el Oscar», escribió ayer el jefe del Ejecutivo nacional a través de su cuenta de X.

# Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

INICIO DE VENTAS MURCIA 23 Y 24
SEPTIEMBRE

MÁS VIAJES 25 SEPTIEMBRE

#### ACREDITADOS

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

#### MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del início de las ventas de su comunidad.

Consulte condiciones. WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.U.c/ General Riera, 164 07010 Palma, NIF: 801694579 LICENCIA: AVBAL-772

#### azulmarino

new travel

Murcia
C/ Batalla de las Flores 9
968.975.794

#### ARTES ESCÉNICAS

Las actividades comienzan hoy con la batucada itinerante de D'Akokan y espectáculos del 'clown' chileno Murmuyo, de los Hermanos Inconfundibles y del Grupo de Teatro Joven del municipio

## Arrancan dos semanas de danza, teatro, música y circo en Molina

A.G.R.

Ya está aquí la quincuagésimo quinta edición del Festival de Teatro de Molina de Segura, que arrancó ayer con los talleres de dibujo y creación plástica de Alberto Sevilla, autor del cartel de esta edición. Sin embargo, los espectáculos arrancan esta misma tarde y la programación - principalmente de calle, aunque también hay obras programadas en el Villa-se extiende hasta el día 28, con un total de 31 propuestas.

En concreto, el festival 'comienza' hoy con D'Akokan y su batucada itinerante, que arrancará en el Paseo Rosales a las 18.30 horas y recorrerá la localidad hasta la Plaza de la Región Murciana, donde a las 19.00 horas los aficionados podrán disfrutar de Fisura, un espectáculo familiar a cargo del clown chileno Murmuyo. Y también habrá música y mucho humor para grandes y pequeños en el Parque de la Compañía (20.00 horas) con Diabolo Classic Metal, un excéntrico concierto interpretado por dos virtuosos malabaristas, los Hermanos Inconfundibles. Cierra el programa para el día de hoy la obra Caminando hacia el arco iris, estreno y presentación en el Teatro

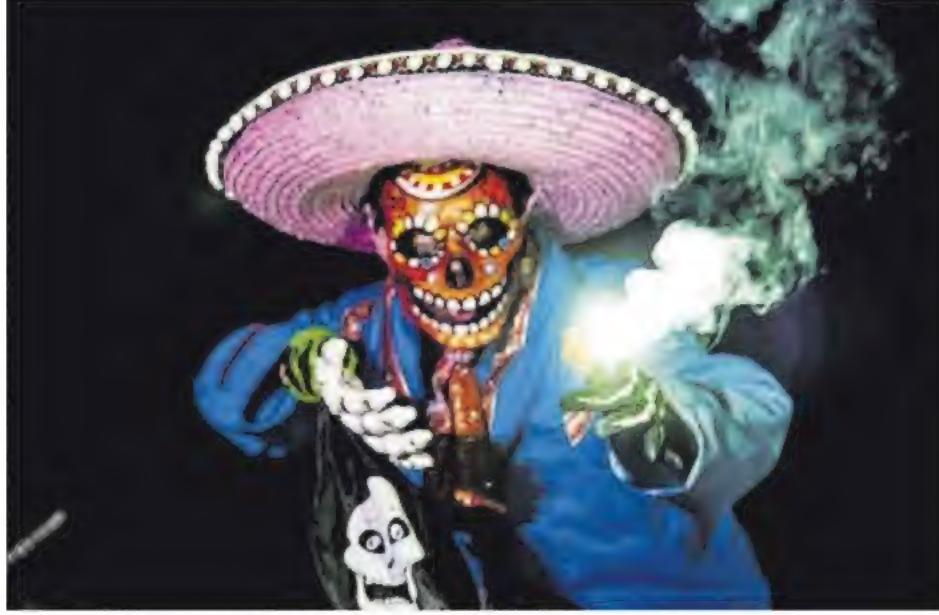

Albert Marsal presentará mañana su espectáculo pirotécnico e itinerante 'Calacas'.

Villa (21.00 horas) del Grupo de Teatro Joven del municipio.

Además, en su afán por implicar a todo tipo de públicos, el festival ha organizado a partir de las 18.00 horas una sesión especial en el Centro del Mayores de la localidad: el protagonista será el mago José Brontê, que el jueves de la próxima semana ofrecerá una actuación abierta al

Los conciertos de esta edición empiezan mañana con la actuación en el Villa de La Patri

resto de vecinos del municipio en la Plaza de la Región Murciana. Y también se ha preparado para hoy un taller un tanto especial (en el Restaurante Signatura, desde las 20.00 horas): 'Maridajes musicales', donde confluyen la enología y la música en un caudal de sensaciones que nos hará transitar de la ancestral cultura del vino a la poderosa sugestión de la música. Los encargados de esta actividad son el sumiller murciano Juan José Martínez y el músico local Zequi.

La programación, que se puede consultar en la web del Villa (teatromolina.es, donde también se puede encontrar el enlace a la compra de entradas, si fuera preciso), continúa mañana con una nueva vuelta de D'Akokan, que esta vez guiarán al público hasta la Plaza de la Constitución, donde podrán presenciar un espectáculo poético y apasionado, Love, Love, Love, de la compañía Animasur. Después le llegará el turno al bailarín murciano Miguel Jiménez, que deleitará a quienes se acerquen a verle - a partir de las 19.00h a la Casa de la Maitay, a las 20.30 horas, al Parque de la Compañía - con una propuesta contemporánea, intima y reflexiva que ha bautizado como Être, mientras que el colorido y la fiesta vendrán de la mano de Calacas, un espectáculo itinerante de Albert Marsal, con pirotecnia y mucha diversión, que arrancará a las 19.30 horas desde la Plaza de la Región Murciana.

Y, por la noche, dos propuestas muy destacadas. Por un lado, La Patri, artista molinense afincada en Londres, inícia a las 21.30 horas el ciclo de conciertos al aire libre del festival; actuaciones que tendrán lugar en la fachada del propio teatro, como colofón a un día completo de espectáculos y experiencias. Esa joven creadora presentará su último trabajo, Amor y osadía. Pero, antes, en el interior del Villa se podrá ver el espectáculo de danza Rito, de la reputada coreógrafa Asun Noales, que presenta una instalación «bailada, efímera, orgánica y ritual» que puede verse tanto como una pieza de danza al uso como si de una obra de arte se tratase.

#### El Ballet Español de Murcia se prepara para una nueva gira china

El Ballet Español de Murcia apura los días de preparación para su próxima aventura. Y es que la compañía podrá en los próximos días rumbos a China, donde tiene previstas quince actuaciones. En concreto, las jóvenes bailarinas de Carmen y Matilde Rubio presentarán su espectáculo Carmen en Pekín, Chengdú, Tianjin, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou y Wuhan. La consejera de Cultura, Carmen Conesa, supervisó el ensayo de este miércoles en el Auditorio Víctor Villegas y celebró el «honor» que supone para su Gobierno la posibilidad de apoyar a esta compañía. Será la decimoquinta vez que la compañía gire por el país asiático. L.O.



CARM

Agenda | 45 Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### **Pasatiempos** J. L. Bango

#### Crucigrama

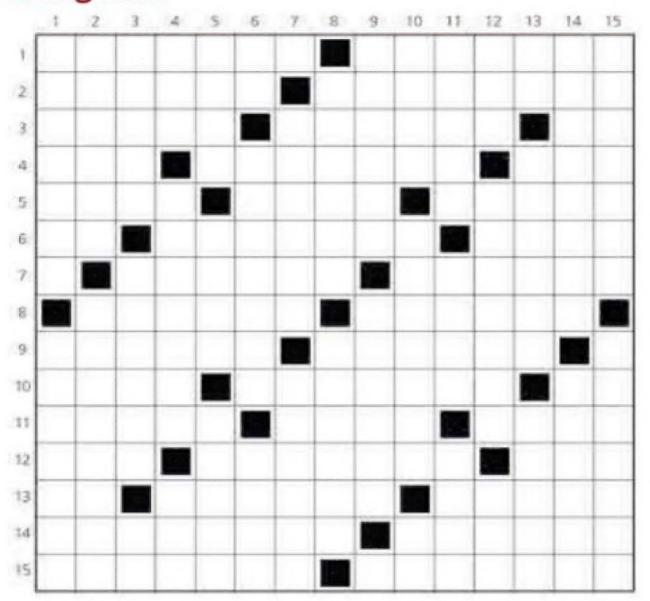

HORIZONTALES. - 1: Sacos largos y estrechos. Hombre que se gana la vida llevando recados o transportando bultos de un punto a otro. -2: Fallecimientos. Hecho con arcilla.-3: Relativo a la zona. Cáncer. Abreviatura de tamen.-4: Primero. Andar de farra, divertirse. Prefijo que significa bajo o debajo de -5: Ceda voluntariamente su sangre con destino a personas que la necesitan. Descifrar un escrito: Turbar, interrumpir, frustrar algo halagüeño o alegre.-6: Campeon. Los que, los cuales. Relevador.-7: Símbolo del azufre. Aparecia, brotaba. Cordillera montañosa considerada la frontera entre Europa y Asia.-8: Utensilios para desenredar y componer el pelo. Recién nacidas.-9: Vallar, tapiar. Acciones de parir. En romanos, cien.-10: Espacio de tierra comprendido entre ciertos limites. Tildes. Símbolo del tantalio.- Ave corredora americana. Marcharte. Sujetan con ligaduras o nudos.—12: Se dirigia a un lugar. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Metal precioso - Afirmación. Guarnición que queda colgando a los extremos de algunas ropas, a modo de fleco. Extremo u orilla de algo. -14: Perseverante. Subirse encima de algo.-15: Pólipo solitario antozoo, que vive fijo sobre las rocas marinas. Gitano.

VERTICALES.- 1: Obstinadas, testarudas. Persona que asiste a un balneano.-2: Fertilizantes. Felicitación -3: Tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada. Apacible, sosegada. Tengo conocimiento de algo. -4: Letra griega. Ecuanimidad. Prefijo que significa reunión, cooperación o agregación -5: Deporte de origen escocés. Caja para depositar el voto. Satisfecho, alegre, contento -6: Símbolo del osmio. Dotada de alas. Carcajean.-7: Abreviatura de Sur. Tenéis por cierto algo. Pone la tapa a un recipiente.-8: Carenado. Mercado del ganado de cerda.-9: Produzca, cause algo. Cubierta que se pone en la mesa para comer. Símbolo del carbono -10: Caja de madera sin forrar y con tapa llana. Casualidades, azares. Apócope de mio.-11: Relata. Hecho pedazos. Lago pirenaico.-12: Poseedor de algo. Que en su superficie forma granos con alguna regularidad. Organización humanitaria.-13: Letra griega. Pisos de los zapatos. Masa de harina con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento.-14: Presentes, contemporáneos. Emplear demasiado tiempo en hacer algo.-15: Palabras que designan o identifican seres animados o inanimados. Hombre que trajina con una canoa.

#### Sudoku

| 9 |   |   | 8           | 4 |   |   |   |   |
|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   | 8<br>2<br>9 |   | 1 | 3 |   |   |
|   | 3 |   | 9           |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 1           |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 8 |             |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 8 |             | 8 |   | 7 |   |   |
|   |   | 1 |             |   | 2 |   | 5 |   |
|   | 9 |   |             |   |   | 6 |   | 1 |
|   |   |   |             |   |   |   | 2 |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

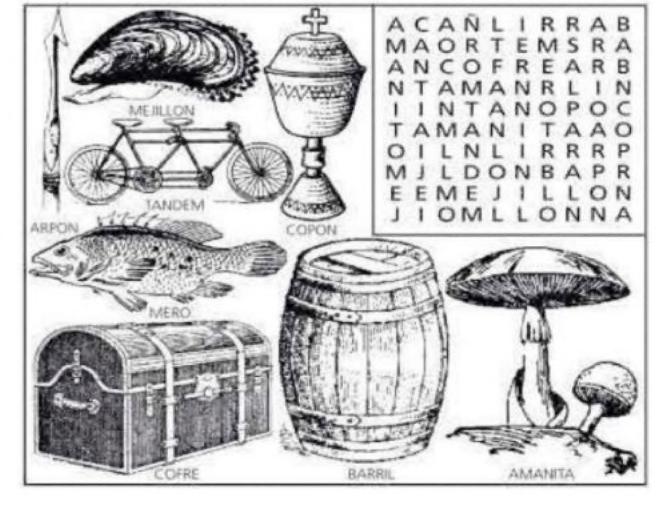

#### **Ajedrez**



Blancas: Sisniega. Negras: Acevedo. Blancas juegan y ganan.

VMNOTTMOL:

NAMES OF STREET OF STREET

O ACADESEMBANIALT

NILENAMATH

A SERIES DESIGN A ARZMBIROAM

#### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





4-Axg7, Txg7; 2-Dxe6+, Rh8; 3-Dxd7, Axd7; 4-Txf8+

AJEDREZ Ibón.-12: Amo. Granosa. ONG.-13: Pi. Suelas. Torta.-14: Actuales. Tardar.-15: Nombres. Canoero. 6: Os. Aligera. Rien.-7: S. Creéis. Cierra.-8: Carena. Perneo.-9: Genere. Mantel. C.-10: Arca. Suertes. Mi.-11: Narra. Roto. Verticales.-1: Tozudas. Bañista.-2: Abonos. Parabién.-3: Linón. Serena. Sé.-4: Eta. Equidad. Com.-5: Golf. Urna. Ufano.-Atan.-12: Iba. Frenesi. Oro.-13: Si. Cairel. Borde.-14: Tesonero. Montar.-15: Anémona. Cingaro.

8329784 6: As. Quiene,s Rele.-7: 5. Surgia. Urales,-8: Peines. Meonas.-9: Bardar. Partos. C.-10: Area. Acentos. Ta.-11: Nandú. Irte. Horizontales1: Talegos. Ganapán.-Z: Obitos. Cerámico.-3: Zonal. Cancro. TM.-4: Uno. Farrear. Sub.-5: Done. Leer. Aguar.-

#### La suerte

| ONCE  | 16/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 70963 | Serie: 034         |
|       | 17/9/2024          |
| 50538 | Serie: 025         |
|       | 18/9/2024          |
| 62731 | Serie: 037         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: 002         |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie: 22          |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: 004         |

Mi día 18/9/2024 10 JUN 2019 Suerte: 10

#### Súper ONCE 18/9/2024

Sorteo 1

01-02-08-10-11-15-17-24-26-35-39-55-56-59-65-69-74-75-76-85

Sorteo 2

01-05-15-25-28-31-40-43-48-50-51-52-54-62-67-73-76-77-81-84 Sorteo 3

01-03-05-06-09-14-19-26-27-38-41-43-46-52-56-61-65-72-80-82 Sorteo 4

01-19-20-24-27-30-37-38-40-41-43-49-51-53-60-63-70-72-75-85 Sorteo 5

01-04-10-13-25-36-38-50-51-52-55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

| Triplex  | 18/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 386       |
| Sorteo 2 | 215       |
| Sorteo 3 | 326       |
| Sorteo 4 | 876       |
| Sorteo 5 | 446       |

Euro Jackpot 17/9/2024 Soles: 11 y 12 1-3-13-24-44

#### Eurodreams 16/9/2024

11-19-22-27-39-49 Sueño: 1

Bonoloto 18/9/2024

03-11-16-20-32-48

C: 49-R: 2

#### Euromillones 17/9/2024

20-30-32-41-44

El millón: GNN27244 E:1y10 13/9/2024

10-15-17-31-42

El millón: GLJ90382 E: 4 y 12

La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C: 13 R: 9

Joker: 1229 547

12/9/2024 C:28 R:6 08-10-22-36-44-45

Joken 2 445 600

14/9/2024 09-11-19-23-44-46 C:24 R:8

Joker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4 SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN

LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

Soluciones pasatiempos

ACAL STREMB SOPA DE LETRAS

**SNDOKN** 

#### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros. Con Adela González.

14.00 Informativo territorial. 14.10 El gran premio de la cocina. Con Lydia Bosch y Germán

González. 15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 Valle Salvaje.

19.25 El cazador. Con Rodrigo Vázquez

20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus.

Con Marta Carazo. 21.40 La Revuelta.

21.00 Telediario 2.

Con David Broncano. 22.50 59 segundos.

Con Gemma Nierga. 01.15 Nuestro cine. Loving Pablo.

03.05 La noche en 24 horas. Con Xabier Fortes.

#### La7

06.00 Murcia a la Vista.

07.00 Onda regional noticias.

08.00 7 Noticias Matinal. Con Marienca Fernández y Tati Garcia.

12.00 Murcia a la Vista.

13.00 La cocina de Pepa. 14.00 7 Noticias 12 Edición. Con Nacho Gómez v Ana

Cruz. **15.30** Ailoviu.

Con Óscar Martínez. 17.30 Murcia Conecta. Con María Pina, Fran Sáez, Maria José Rodríguez v Beatriz Salazar.

20.00 7 Noticias 2ª Edición. Con Marta García.

21.00 El Pinchazo del verano. Concurso en el que los concursantes ponen a prueba sus conocimientos sobre cultura general y música.

22.00 Murcia a la Vista. 00.00 Las noticias de la noche con Luis Alcázar. Con Luis Alcázar.

00.45 La 7, fuentes oficiales. 01.30 Murcia Conecta.

#### **FDF**

06.12 Love Shopping TV FDF. 06.42 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.09 Love Shopping TV FDF. 07.39 Los Serrano: Enhorabuena por el programa. 09.21 Aida. Emissión de tres episodios. 13.00 La que se avecina. 22.55 Cine: 2 Fast 2 Furious. A todo gas 2. 00.58 La que se avecina. 02.39 The Game Show. 03.19 La que se avecina.

#### La 2

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 La aventura del saber.

10.55 La 2 express. 11.05 Documenta2.

11.55 Al filo de lo imposible. 12.25 Las rutas D'Ambrosio. 13.25 Mañanas de cine.

El vengador del Sur. 14.45 Curro Jiménez.

La Dolorosa.

15.45 Saber y ganar. Con Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2.

18.55 Grantchester.

19.40 Culturas 2.

Con Tània Sarrias. 20.15 Mi familia en la mochila. Ruta del Cóndor: Quito-Máncora-Trujillo.

20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke. Estación de policia, Yorkshire del Oeste.

21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.

22.00 ¡Cómo nos reimos! 00.00 LateXou con Marc Giró.

01.10 ¡Ay, Carmen!

#### **Popular TV**

06.30 Infocomerciales.

08.00 Noticias Región de Murcia. 08.30 Infocomerciales. 09.00 Meridiano cero.

09.30 Cocina familiar. Con Javier Romero.

10.00 Mundo natural.

10.30 Santa misa Obispado.

11.00 Serie. 12.30 Academia Play.

12.45 I love España. 13.15 Trino y García.

14.00 Cocina familiar.

Con Javier Romero. 14.30 Noticias Región de Murcia.

15.00 Popular Deportivo Diario.

15.30 Cine.

Cine-Red. Sin determinar.

17.15 Academia Play. 17.30 Serie.

Sin determinar. 18.30 Cine western.

Fort Comanche. 20.00 Noticias Región de Murcia.

20.30 Serie.

22.00 Cine.

Cine-Red.

00.00 Show Business TV.

#### DMAX

14.06 Expedición al pasado. La ciudad perdida del jaguar blanco y El botin perdido de Dillinger, 15.57 La pesca del oro. Nieve cegadora y Dolor en el hielo. 17.47 Pesca radical. 18.42 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Alienigenas. y La gran revelación OVNI. 00.24 Abducción alien Travis Walton.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público.

Con Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie

Riqueiro y Alba Dueñas. 15.35 El tiempo.

15.45 Suenos de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Onega. 20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. 22.45 El peliculón.

Mamá o papá. 01.05 Cine.

Al final del camino.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ;Toma salami!

08.25 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

Con Rista Mejide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 |Boom! Con Christian Galvez. 20.00 Noticias Cuatro.

Con Diego Losada y Mónica Sanz. 20.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes. 21.00 El tiempo.

21.15 First Dates 22.50 Horizonte. Con Iker Jiménez.

01.50 ElDesmarque madrugada. 02.30 The Game Show.

en la que distintos periodis-

tas especializados debaten

sobre diversos temas con

un tiempo delimitado.

03.10 En el punto de mira.

22.30 LA SEXTA 'Mortal Kombat' El luchador de MMA Cole Young desconoce por que el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a





Tele 5

08.55 La mirada crítica. Con Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver. Con Joaquin Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmargue Telecinco. Con Lucía Taboada.

15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo y Leticia Iglesias.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo. 21.50 Gran Hermano.

Con Jorge Javier Vázquez. 02.00 Gran Madrid Show. 02.20 ¡Toma salami!

03.00 El horóscopo de Esperanza Gracia.

#### Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.10 Cine: Stoyan. 08.10 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.10 Embrujadas: Matad a Billie. 13.05 Colombo: Colombo y el asesinato de una estrella del rock. 15.05 Agatha Christie: Poirot: Cuatrocientos mirlos. 16.10 Los misterios de Murdoch. El rebelde y el principe y El molesto planeta rojo. 18.10 Los asesinatos de Midsomer. Sangre en la montura y La tierra silenciosa. 22.00 Cine: A Good Man. 00.05 Cine: Triple amenaza.

#### Nova

06.00 Hoy cocinas tú. Presentadora: Eva Arguiñano. 08.30 Joyas TV. 09.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 10.40 Caso abierto. Emissión de cuatro episodios.

#### Neox

16.10 The Big Bang Theory. Extirpando las entrañas de un pez, La simulación Santa Claus, La equivalencia del sándwich vegetal. 19.45 Chicago P.D. Aferrado a la salvación, Fagin, Ejército de uno, Encrucijada, Reforma, No leo las noticias, Más quisieras y Asilo religioso. 02.35 Jokerbet: ¡damos juego!

#### La Sexta

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo.

Con Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 12 edición. Con Helena Resano.

**15.15** Jugones. Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde.

Con Cristina Pardo e Iñaki López.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Soavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Con Joaquin Castellón.

21,20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo.

02.40 Pokerstars.

Mortal Kombat. 01.00 Cine. El triángulo del diablo.

#### **Disney Channel**

13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 SuperKitties, 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15 GhostForce. 04.20 El imparable Yellow Yeti.

#### Clan

17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon. 18.25 Petronix, 18.49 Hello Kitty, super style! 19.00 El refugio de Audrey. 19.11 Polinópolis. 19.33 Tara Duncan. 19.57 Héroes a medias. 20.08 Superthings Rivals of Kaboom, 20.16 Monster shaker. 20.38 Henry Danger. 20.59 Una casa de locos. 21.21 Bob Esponja. 21.43 Henry Danger.

#### Teledeporte

14.00 World Triathlon Cup. 15.10 Juegos Paralímpicos de Paris 2024. 17.05 Juegos Paralimpicos de Paris 2024. 18.35 #somos triatlón. 18.50 Racing for Spain. 19.20 Moto Avenue. 19.35 Sydney Marathon. 22.15 Vuelta Ciclista a España. 00.15 Unicredit Youth America's Cup. 02.00 Campeonato de España de Tenis de Mesa inclusivo.

#### Horóscopo

Aries, 21 marzo a 19 abril El trabajo intelectual se verá favorecido. Aproveche el día y no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. No demore tampoco ese cambio que tiene planeado para su familia.

Tauro, 20 abril a 20 mayo Si ejercita su ingenio encontrará la forma de obtener mejoras económicas en su trabajo. A la hora de divertirse recuerde que no es ne-

cesario gastar una fortuna para pasarlo bien.

#### Géminis 21 mayo a 20 junio

Su capacidad de concentración será excelente, lo que le ayudará a conseguir gran-

des avances en su trabajo. Por la noche deberá controlar su tendencia a los excesos en la mesa.

Cáncer, 21 junio a 22 julio No quiera hacerlo todo en su trabajo. Una charla intima le permitirá descubrir nuevas facetas en la personalidad de un familiar que le sorprenderán. Entendimiento total con su pareja.

#### Leo, 23 julio a 22 agosto

Probablemente habrá problemas de última hora en sus negocios. Tenga calma. Día favorable para la amistad, sin que ello deba traer gastos extras. Buenas relaciones familiares.

#### Virgo, 23 agosto a 22 septiembre

No se aferre tanto a sus planes y déjese llevar más por la improvisación. Si tiene hijos pueden causarle algún pequeño problema. Viaje imprevisto a la vista, pero con excelente augurios.

#### Libra, 23 septiembre a 22 octubre

No desaproveche una nueva oportunidad profesional que es muy probable le surja. Dedicará tiempo a conseguir lo que ambiciona. Hoy se mostrará complaciente con su pareja.

#### Escorpio, 23 octubre a 21 noviembre

No sea tan individualista en su trabajo y solicite la ayuda que necesita. Día muy favorable para las relaciones amistosas, que resultarán muy gratificante en todos los sentidos.

#### Sagitario, 22 noviembre a 21 diciembre

Su capacidad le permitirá resolver satisfactoriamente tareas y obligaciones pendientes. En sus relaciones afectivas le conviene controlar cierta propensión a la soberbia.

#### Capricornio, 22 diciembre a 19 enero

Acusará el esfuerzo realizado en su trabajo, por lo que su rendimiento será escaso. Un exceso de susceptibilidad por su parte podría ser motivo de enfrentamiento con un amigo.

#### Acuario, 20 enero a 18 febrero

La irregularidad en el trabajo no le permitirá cumplir sus objetivos. Si no controla su mal humor puede tener problemas en el seno familiar. Por la noche dediquese a descansar.

#### Piscis, 19 febrero a 20 marzo

No crea que sus asuntos profesionales saldrán adelante si no les da el impulso que necesitan. La velada será inolvidable, acentuándose la amistad y apareciendo ciertas dosis de nostalgia.

Televisión | 47 Jueves, 19 de septiembre de 2024 LaOpinión

#### Nuevo programa

El espacio televisivo, que promete convertir a cualquier persona del público en protagonista, es una adaptación de un éxito de BBC One

## Telecinco ficha a Dani Martínez para un 'show' por todo lo alto

CARLOS MERENCIANO

Telecinco ha iniciado hoy en Sevilla la grabación de La noche del gran show, un nuevo programa de entretenimiento para el 'prime time'. El espacio estará presentado por Dani Martínez, quien promete ofrecer un espacio lleno de humor, sorpresas y emociones. Grabado en el Teatro Cartuja Center, el espectáculo destacará por su capacidad para convertir a cualquier persona del público en protagonista sobre el escenario, haciendo de la improvisación y la interacción con los asistentes sus principales bazas.

ción del exitoso formato británico The Big Show, que lleva triunfando desde 2015 en la cadena BBC One bajo la conducción de Michael McIntyre. En esta versión española, producida en colaboración con Fremantle España, se darán cita invitados famosos, secciones fijas, 'sketches'



Dani Martínez.

humorísticos, actuaciones musicales y momentos en los que los sueños de algunos afortunados se harán realidad.

Dani Martínez, conductor del El programa es una adapta- espectáculo, describe el programa como «un mega 'show' de entretenimiento» en el que el público es el auténtico protagonista. «Me gusta mucho que nadie sepa lo que puede pasar allí y que todo el mundo pueda verse envuelto en alguna de las secciones», comenta el presentador, dejando claro que la sorpresa y la

improvisación serán elementos fundamentales del formato.

La adaptación española se suma al éxito que The Big Show ha tenido en otros países europeos como Francia, Holanda e Italia. Con la grabación en marcha y la expectativa en alza, Telecinco espera que La noche del gran show se convierta en un referente de los programas de entretenimiento en España, siguiendo los pasos del formato original británico que ha conseguido emitir siete temporadas y varios especiales.

#### Gente

La intérprete pamplonesa, que se consolida como una villana con tirón en las plataformas de series, estrena película a final de mes

### La actriz Najwa Nimri, en la cresta de la ola a los cincuenta años

NATALIA ARAGUÁS

Najwa Nimri ha conseguido superar el medio siglo de vida en la cresta de la ola. Ya no como aquella actriz que susurraba los diálogos de Medem y Amenábar a finales de los 90, si no como una villana con tirón en las plataformas. Su última interpretación es el de Patricia Segura, ficticia presidenta de la Comunidad Valenciana en Respira, la serie más vista de Netflix en España. En su próxima película, La virgen roja –se estrena el 27 de

septiembre - dará vida a la parricida Aurora Rodríguez, que en 1933 acabó asesinando a su hija Hildegart Rodríguez Carballeira, una niña prodigio que había educado en el feminismo y el activismo político.

Nimri sigue la estela que ella misma se abrió en 2015 en Vis a Vis. Tras un parón interpretativo en los que se dedicó a la música y a cuidar de su hijo, la actriz se reenganchó a la interpretación con este personaje. Luego vino la inspectora Alicia Sierra en La casa de papel. Ella cree que tocó su techo interpretativo en 2018 con Quién te cantará,

de Carlos Vermut.

El bombazo internacional de La casa de papel disparó los seguidores de Najwa Nimri en todas las redes sociales y la dejó, como al resto del reparto, sin poder disfrutar de la cotidianidad en un tiempo. A ella le pilló lo suficientemente mayor como para disfrutarlo sin perder el norte y entender que todo lo que sube baja, y más rápido que cuando ella empezaba su carrera.

La actriz, además, ha sido pionera en muchas cosas: explotar su androginia, defender una carrera polifacética o reivindicarse como madre soltera.■

#### El tiempo



#### Santoral

María de Cervellón o de Socos, Jenaro, Elias y Desiderio.

Jenaro. Este santo era un obispo de Benevento (Italia) que murió mártir al dar su vida por la fe cristiana con seis compañeros en Pozzuoli, hacia el año 305. La catedral de Nápoles conserva su cabeza y una redoma de sangre cuajada del santo.

#### **El Sol**

#### La luna



Salida 20.55 Puesta 9.18

Nueva: 2 de octubre

Creciente: 10 de octubre

Llena: 17 de octubre Menguante: 24 de septiembre ()

#### **Transportes**

#### **AUTOBUSES**

#### Murcia

Estación de autobuses. 968 292 211. www.estaciondeautobusesdemurcia.com Alsa. www.alsa.es (Grupo Enatcar). 902 422 242, Alicante, Valencia, Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid, Albacete, Almeria, Malaga, Barcelona, Algeciras...

Lycar. 968 291 911. www.lycar.es Yecla, Jumilla, Fortuna, Barinas, Cieza, Abarán, Calasparra, Moratalla, Cartagena, La Unión; La Unión, La Manga, Los Narejos, Los Alcázares, Torre Pacheco, Roldán y Los Martinez del Puerto, Aguilas, Jaén...

#### Mazarron

MoviMurcia. 968 298 927. Lorca y Caravaca. www.movimurcia.es

Costa Azul. 965 710 449 www.autocarescostaazul.com, Torrevieja,

Orihuela por Beniel Bilman bus. 902 99 97 48 www.bilmanbus.es, Irún, Bilbao, Logroño,

San Sebastián, Santander... Autobuses Jiménez. 902 202 787 www.autobusesjimenez.com, Teruel y Za-

ragoza. Vibasa. 902 101 363 www.monbus.es Badajoz, Ciudad Real, Mérida...

Eurolines y Linebus. www.eurolines.es, 968 29 52 11. www.linebus.es, 968 291 284, Francia, Italia, Alemania, Marruecos, Rumania...

#### Cieza

Region

Cartagena 968 505 656 968 761 946 Jumilla 968 756 242 Lorca 968 469 270

#### TRENES

Renfe. Teléfono de información y reserva. de plazas: 912 320 320. www.renfe.es FEVE Cartagena-Los Nietos. 968 501 172

#### **AVIONES**

AENA. www.aena.es Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández 913 211 000 Aeropuerto de Murcia-Corvera 913 211 000

#### TAXIS

#### Radiotaxi Murcia

968 248 800 | 968 297 700 968 311 515 | 968 520 404 Cartagena 968 471 110 | 968 466 666 Lorca Alcantarilla 968 800 042 968 449 988 (24 horas) Aguilas La Manga 968 145 000 | 968 563 863 Los Alcázares-Los Narejos 968 574 105 San Javier 968 573 300

Paradas

Mazarron

Molina 968 610 015 968 791 216 968 795 550 Yecla Jumilla 968 780 654 Cieza 968 760 009 968 411 470 | 968 413 859 Aguilas Caravaca

968702626 | 968707959 | 968708255 Totana 968 420 244

San Pedro del Pinatar

968 180 808 | 968 186 996

968 530 676

#### Teléfonos

Teléfono de emergencias 902 102 112 Denuncias policiales Denuncias por Internet www.policia.es Denuncias y sugerencias policiales comisaría de Cartagena

cartagena@policia.es Administración Regional

012 Delegación del Gobierno 68 989 000 Tráfico (carreteras) 011 Teléfono contra laviolencia de género 016

La Opinión de Murcia S.A.U. Murcia. 2020. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. \*

# tuoman

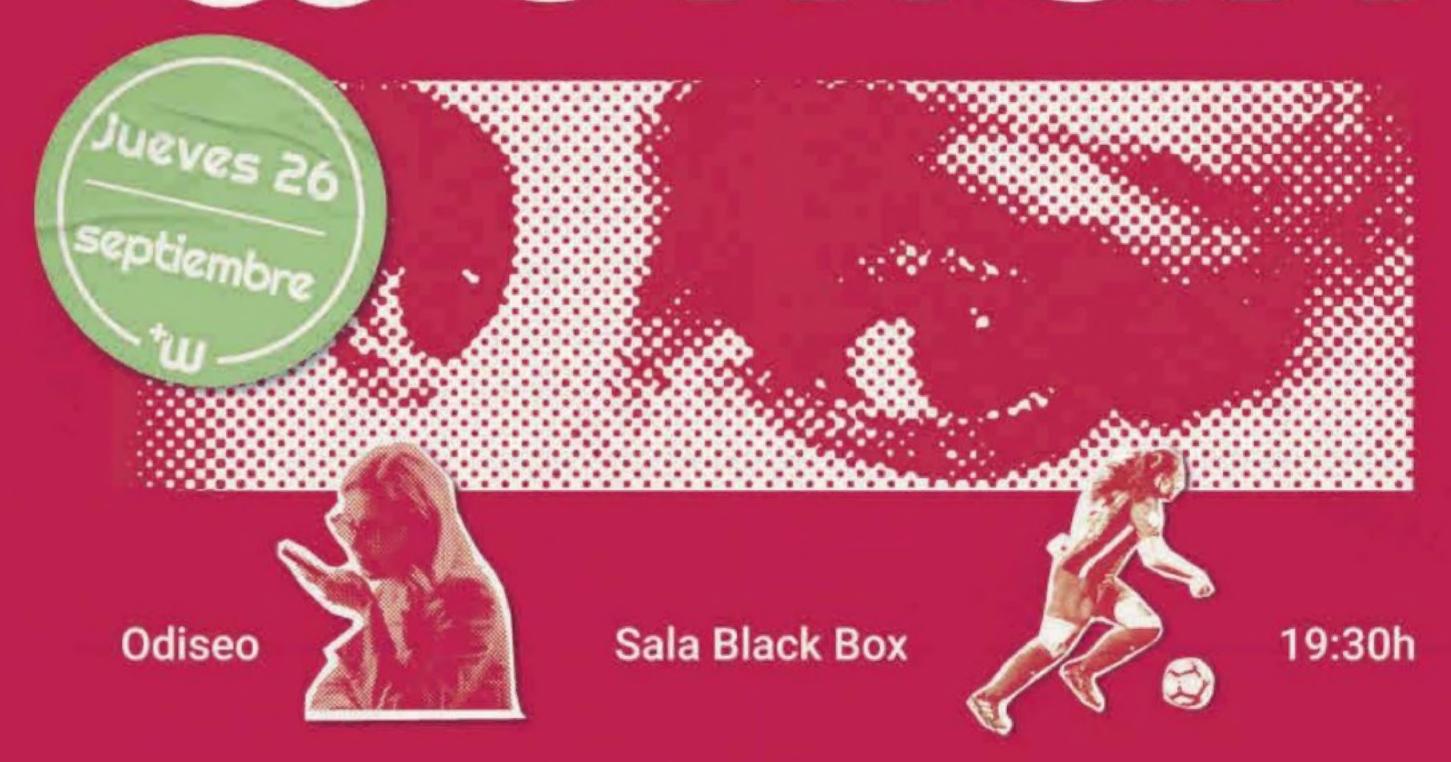

La Opinión sigue impulsando un año más el talento femenino a través de los premios **+Woman** en un evento inspiracional que reúne a las mujeres más influyentes de la Región de Murcia del ámbito deportivo, digital y empresarial













